



9.9.2

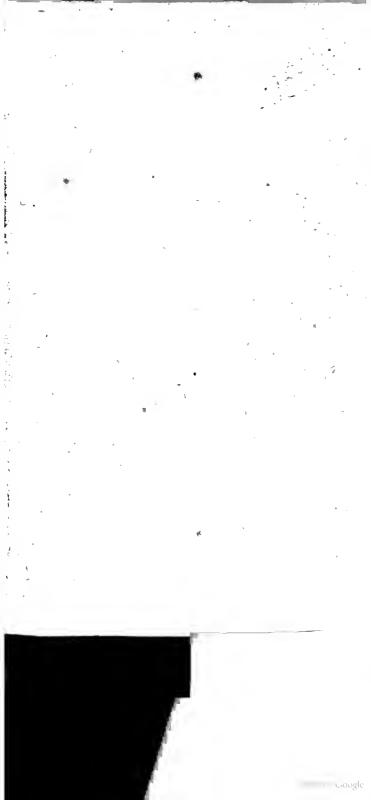

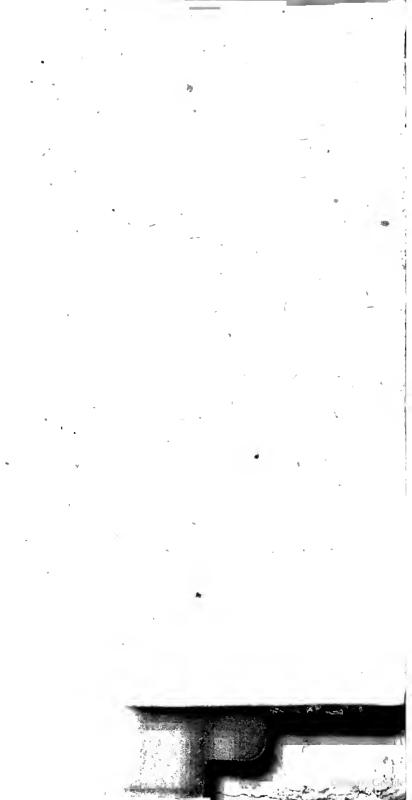

# INFERNO, POEMA DIDANTE.

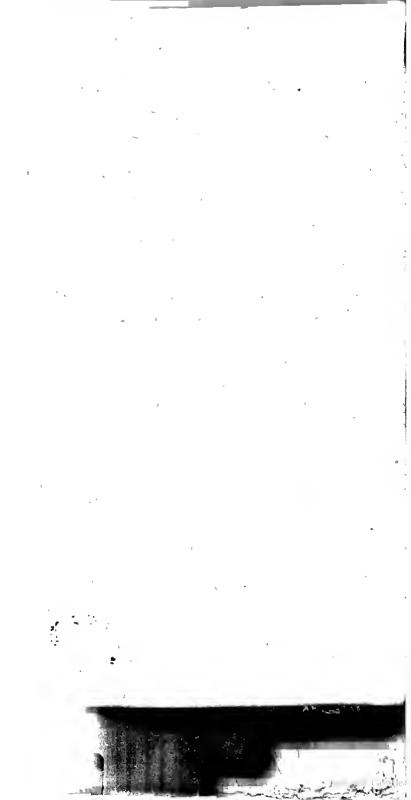

### INFERNO,

## POEMA DIDANTE.

Quì mi scusi La nevità, se fior la lingua abborra. Canto XXV.



#### IN PARIGI,

Si vende alla continuazione della Raccolta di CAZIN, nella strada dei Muratori.

Nella Stamperia di C. A. I. JACOB, Primogenito, nella strada di Burgogna.

M. DCC. LXXXVII.



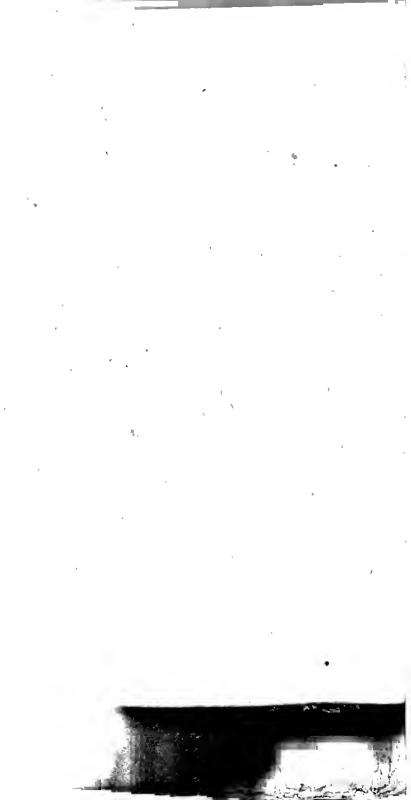

#### INFERNO; POEMA.

#### CANTOL

#### ARCOMENTO.

All' imbrunir della sera, il Poeta travvia in un bosco: quivi passa la notte, ed al levar del sole ritrovasi dinanzi un colle, che tenta salire: ma tre fiere si frappongono che non lo avicini; in quello istante Virgilio gli apparisce, e gli fà la proposta di andare all' Inferno.

Mi ritrovdi per una selva oscura; Che la diritta via era smarita.

E quanto a dir qual era è cosa dura Esta selva selvaggia et aspra e forte; Che nel pensier rinuova la paura. Tant'è amara, che poco è più morte. Ma per trattar del ben, ch'i vi trovai Dirò de l'alte cose, ch'i v'ho scorte.

I non so ben ridir com'i v'entrai; Tant'era pien di sonno in sù quel punto, Che la verace via abbandonai.

Ma poi ch'i fui a piè d'un colle giunto, Là ove terminava quella valle, Che m'havea di paura il cor compunto:

Guarda'in alto, e vidi le sue spalle Vestite già de' raggi del pianeta, Che mena dritt'altrui per ogni calle.

Allor fù la paura un poco queta, Che nel lago del cor m'era durata, La notte ch'i passai con tanta pièta.

E come quei, che con lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva, Si volge a l'acqua perigliosa, e guata:

Cosi l'animo mio, ch'ancor fuggiva, Si vols' a retro a rimar lo passo Che non lasciò giamai persona viva.

Poi ch'èi posat'un poco'l corpo lasse, Ripresi via per la piaggia diserta, Sì che'l piè fermo sempr'era'l più basso.



Et ecco, quasi al comminciar dell'erta, Una lonza leggera e presta mólto, Che di pel maculato era coperta.

E non mi si partia dinanz'al volto: Anz'impediva tanto'l mio camino, Ch'i fui per ritornar più volte volto.

Temp'era dal principio del mattino; E'l sol montava'n sù con quelle stelle Ch'eran con lui; quando l'amor divino

Nosse da prima quelle cose belle; Sì ch'a bene sperar m'era cagione Di quella fera la gaietta pelle,

L'hora del tempo e la dolce stagione: Ma non sì, che paura non mi desse La vista, che m'apparve d'un leone.

Questi parea, che contra me venesse Con la test'alta, e con rabbiosa fame, Sì che parea, che l'aer ne temesse:

Et una lupa, che di tutte brame Sembrava carca, con la sua maggrezza, E molte genti fè già viver grame.

Questa mi porse tanto di gravezza Con la paura, ch'uscia di sua vista, Ch'i perde'la speranza dell'altezza.

A 2

#### INFERNO, CANTO I

E qual'è quei che volentieri acquista, E giugne'l tempo, che perder lo face. Che'n tutt'l suo' pensier piange e s'attrista;

Tal mi feee la bestia senza pace, Che venendom'incontro a poco a poco, Mi rispingeva là dove'l sol tace.

Mentre ch'i ruinava in basso loco, Dinanzi a gli occhi mi si su offerto Chi per lungo silentio parea sioco.

Quand'i vidi costui nel gran diserto, Miserere di me, gridai a lui, Qual che tu sie, od ombra, o huomo certo.

Risposemi: non huome, huomo già fui; E li parenti miei furon Lombardi, E Mantovani per patria ambidui.

Nacqui sub Julio, ancor che fosse tardi; E vissi a Roma sotto'l buon Augusto, Al tempo de gli Dei falsi e bugiardi.

Poeta fui, e cantai di quel giusto Figliuol d'Anchise, che venne da Troja, Poi che'l superbo llion fu combusto.

Ma tu perchè ritorni a tanta noja? Perchè non sali il dilettoso monte, Ch'è principio e cagion di tutta gioja?

#### INFERNO. CANTO I.

Hor se' tu quel Virgilio, e quella fonte Che spande di parlar si largo fiume? Risposi lui con vergognasa fronte:

O de gli alti Poeti honore e lume, Vagliami'l lungo studio, e'l grand'amore, Che m'ha fatto cercar lo tuo volume.

Tu se' lo mio maestro, e'I mio autore; Tu se' solo colui, da cu'io rolsi Lo bello stelle, che m'ha fatto honore.

Vedi la bestia, per cu'io mi volsi, Ajutami da lei, famoso saggio; Ch'ella mi fà tremar le vene e i polsi.

A te convien tener altro viaggio, Rispose, poi che lagrimar mi vide, Se vuoi campar d'esto loco selvaggio:

Che questa bestia per laqual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via; Ma tanto lo'mpedice; che l'uccide:

Et ha natura si malvagia e ria, Che mai non empie la bramosa voglia; E dopo'l pasto ha più fame, che pria.

Molti son gli animali, a cui s'ammoglia; E plu sarann'aneor, infin che'l veltro Verrà, che la farà morir con doglia.

A 3

#### INFERNO. CANTO I.

Questi non ciberà terra, ne peltro. Ma sapienza, et amor, e virtute; E sua nation sarà tra Feltro e Feltro:

Di quell' humile Italia fia salute, Per cui morì la vergine Camilla, Eurialo, Turno, e Niso di ferute:

Questi la caccierà per ogni villa; Fin che l'havrà rimessa nell' inferno, Là ond'invidia prima dipartilla.

Ond'io per lo tuo me' penso e discerno, Che tu mi segui; et io sarò tua guida; E trarrotti di qui per luogo eterno,

Ov'udirai le disperate strida Vedrai gli antichi spiriti dolenti, Ch'a la seconda morte ciascun grida:

E vederai color che son contenti Nel foco, perchè speran di venire Quando che sia, alle beate genti:

A le qua' poi se tu vorçai salire, Anima sia a ciò di me più degna: Con lei ti lascierò nel mi partire.

Che quello Imperador, che la sù regna, Perch'i fu' ribellante a la sua legge, Non vuol che'n sua città per me si vegna.



#### INFERNO. CANTO I.

In tutte parti impera, e quivi regge: Quivi è la sua cittade, e l'alto seggio. O felice colui, cui ivi elegge!

Et io a lui, Poeta i ti richeggio Per quello Dio che tu non conoscesti, Acciò ch'i fugga questo male e peggio;

Che tu mi meni là, dov'hor dicesti: Sì ch'i vegga la porta di San Pietro, E color, cui tu fai cotanto mesti.

Allor si mosse, et io li tenni dietro.

Il fine del Canto primo.

#### ARGOMENTO.

Il giorno, lo cui apparire viene indicato nel primo Canto, si appressa all'occaso. Il Poeta è tra il si e'l no discendere all' Inferno; ma la sua guida si fà sigurtà, mostrandogli che Beatrice venuta dal Cielo, l'invia à lui. Allora entrambi s'addrizzano verso i sotterranei.

Toglieva gli animai, che sono'n terra,
Dalle fatiche loro; et io sol uno

M'apparecchiava a sostener la guerra Sì del camino, e si della pietate, Che ritrarrà la mente che non erra.

O Muse, o alto'ngegno hor m'ajutate i O mente, che scrivesti ciò ch'i vidi, Quì si parrà la tua nobilitate.



#### INFERNO. CANTO II.

Incomminciai: Poeta, che mi guidi, Guarda la mia virtù, s'ell'è possente, Anzich'a l'alto passo tu mi fidi.

Tu dici, che di Silvio lo parente Corruttibil'ancor ad immortale Secol'ando, e su sensibilmente,

Però se l'aversario d'ogni male Cortese fù pensando l'alto effetto, Ch'uscir dovea di lui, e'l chi, e'l quale;

Non pare indegno ad huomo d'intelletto:
Ch'ei fù de l'alma Roma, e di suo'mpero
Nell' empireo ciel' per padre eletto:

La quale, e'l quale ( a voler dir lo vero ) Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede'l successor del maggior Piero.

Per quest'andata; onde si dai tu vanto, Intese cose che furon cagione Di sua vittoria, e dal papal ammanto.

Andovvi poi lo vas d'elettione, Per recarne conforto a quella fede, Ch'è principio a la via di salvazione.

Ma io perchè venirvi? o chi'l concede? I non Enca, i non Paolo sono: Me degno a ciò ne io, ne altri crede, Perchè se del venire i m'abbandono, Temo, che la venuta non sia folle. Se' savio, e'ntendi me' ch'i non ragiono.

E qual è quei che disvuol ciò che volle E per nuovi pensier cangia proposta, Si che dal comminciar tutto si tolle;

Tal mi fec'io in quella oscura costa: Perchè pensando consumai la mpresa Che fù nel cominciar cotanto tosta.

Se i ho ben la tua parola intesa, Rispose del magnanimo quell'ombra, L'anima tua è da viltate offesa:

Laqual spesse fiate l'huomo ingombra Sì, che d'honrata impresa lo rivolve; Come falso veder bestia, quand'ombra.

Da questa tema acgiò che tu ti solve; Dirotti, perch'i venni, e quel ch'io'ntesi Nel primo punto che di te mi dolve.

Io era tra color, che son sospesi; E donna mi chiamò cortese e bella Tal, che di commandar io la richiesi.

Lucevan gli occhì suoi più che la stella: ... E cominciomm' a dir, soave e piana, Con angelica voce in sua favella: O anima cortese Mantovana, Di cui la fama ancor nel mondo dura, E durerà, quanto'l moto lontana;

L'amico mio, e non de la ventura, Nella diserta piaggia è impedito Sì nel camin, che volt'è per paura:

E temo, che non sià già sì smarrito, Ch'i mi sia tardi al soccorso levata; Per quel, ch'i ho di lui nel ciel'udito.

Hor muovi, e con la tua parola ornata E con ciò, c'ha mestieri al suo campare, L'ajuta sì, ch'i ne sia consolata.

I son Beatrice, che ti faccio andare, Vegno del loco ove tornar disio; Amor mi mosse che mi fà parlare.

Quando sarò dinanzi al signor mio, Di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi commincia io:

O Donna di virtù, sola per cui L'humana specie eccede ogni contento Di quel ciel, c'ha minorli-cerchi sui:

Tanto m'aggrada'l tuo comandamento, Che l'ubidir, se già fosse, m'è tardi: Più non t'è uopo aprirmi'l tuo talento. Ma dimmi la cagion, che non ti guardi Dello scender quà giù in questo centro Da l'ampio loco, ove totnar tu ardi.

Poiche tu voi saper cotant'a dentro, Dirotti brevemente, mi rispose, Perchè non temo di venir quà entro.

Temer si dè di sole quelle cose. C'hanno potentia di far altrui male: De l'altre nò, che non son paurose.

I son farta da Dio, sua mercè, tale, Che la vostra miseria non mi tange, Ne fiamma d'esto incendio non m'assala.

Donna è gentil nel ciel, che si compiange Di questo'mpedimento, ov'io ti mando; Si che duro giudicio la sù frange.

Questa chiese Lucia in suo dimando, E disse: hor ha bisogno il tuo fedele Di te, et io a te lo racommando,

Lucia, nimica di ciascun crudele, Si mosse, e venne al loco dov'i era, Che mi sedea con l'antica Rachele.

Disse; Beatrice, loda di Dio vera, Che non socorri quei, che t'amò tanto; Ch'uscì per te de la volgare schiera?

Non:

Non odi tu la pietà del suo pianto? ion vedi tu la morte, che'l combatte à la fiuamana, ove'lmar non ha vanto?

Al mondo non fur mai persone ratte l far lor prò, et a fuggir ior danno; Com'io dopo cotai parole fatte.

Venni quà giù dal mio beato scanno, Fidandomi del tuo parlare honesto, C'honora te, e quei, ch'udito l'hanno.

Poscia che m'hebbe ragionato questo, Gli occhi lucenti lagrimando volse: Perchè mi fece del venir più presto.

E venni a te così, com'ella volse: Dinanzi a quella fiera ti levai, Che del bel monte il corto andar ti tolse.

Dunque che è? perchè, perchè restai? Perchè tanta viltà nel cor allette? Perchè ardir e franchezza non hai?

Poscia che tai tre donne benedette Curan di te ne la corte del Cielo, E'l mi parlar tanto ben t'impromette?

Qual i fioretti dal norurno gelo. Chinati e chiusi, poi che'l sol gl'imbianca. Si drizzan tutti aperti in loro stelo;

B

#### 4 INFERNO. CANTO II.

Tal mi fee'io di mia virtute stanca: E tanto buon ardir al cor mi corse, Ch'i cominciai, come persona franca:

O pietosa colei, che mi soccorse; E tu cortese, ch'ubidisti tosto A le vere parole che ti porse.

Tu m'hai con desiderio, il cor disposto. Sì al venir con le parole tue, Ch'i son tornato nel primo proposto.

Hor và, ch'un sol voler è d'amendue: Tu duca, tu signor, e tu maestro. Così li dissi; e poi che mosso fue,

Intrai per lo camin alto e silvestro.

Il fine del Canto secondo.





#### CANTO III.

#### ARGOMENTO.

Giurgono i due Poeti davanti una porta di straordinaria grandezza, che trovasi di continovo aperta; dopo d'aver letto la sua iscrizione passano al primo chiostro dell' Inferno, chiè diviso dal l'Acheronte in due parti uguali, Descrizione del primo supplicio. Parlata di Caronte.

- DER me si và ne la città dolente:
- » Per me si và nell'eterno dolore:
- » Per me si và tra la perduta gente.
  - » Giustitia mosse'l mio alto fattore:
- » Fecemi la divina potestate,
- » La somma sapienza, e'l prim'amore.

B 2

» Dinanzi a me non fur cose create

» Se non eterne; et io eterno duro:

» Lassat'ogni speranza, voi che'ntrate. «

Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo d'una porta: Perchè: Maestro il senzo lor m'è duro.

Et egli a me, come persona accorta: Quì si convièn lassar ogni sospetto, Ogni viltà convien, che quì sia morta.

Noi sem venuti al luogo; ov'i t'ho detto, Che vederai le genti dolorose, C'hanno perduto'l ben de l'intelletto:

E poi che la sua mano a la mia pose Con lieto volto, ond'i mi confortai; Mi mise dentr'a le secrete cose.

Quivi sospiri, pianti, et alti guai. Risonavan per l'aer senza stelle; Perch'i al cominciar ne lagrimai.

Diverse lingue, horribili favelle, Parole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e fioche, e suon di man con elle

Facevan un tumulto, il qual s'aggira, Sempre'n quell'aria senza tempo tinta; Come la rena, quand'a turbo spira.



Et io, c'havea d'horror la testa cinta Dissi: Maestro che è quel, ch'i odo? E che gent'è, che par nel duol si vinta?

Et egli a me : questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro, Che visser sanz'infamia, e sanza lodo.

Mischiate sono a quel cattivo choro De gli Angeli che non furon ribelli, Nè fur fideli a Dio, ma per se foro.

Cacciarli i ciel', per non esser men belli: Nè lo profondo inferno li rieceve; Ch'alcuna gloria i rei havrebber d'elli.

Et io: Maestro-che è tanto greve A lor, che lamentar gli fa si forte? Rispose: dicerolti molto breve.

Questi non hanno speranza di morte: E la lor cieca vita tanto bassa; Che' nvidiosi son d'ogni altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa, Misericordia e giustitia li sdegna. Non ragioniam di lor; ma guarda e passa.

Et io, che riguardai, vidi una insegna, Che girando correva tanto ratta, Che d'ogni posa mi pareva indegna:

B 3



#### 18 INFERNO. CANTO III.

E dietro le venia si lunga tratta Di gente, ch'i non haverei creduto, Che morte tanta n'havesse disfatta.

Poscia ch'io v'hebbi alcun riconosciuto. Guardai, e vidi l'ombra di colui, Che sece per viltate'l gran risiuto.

Incontanente intesi, e certo fui, Che quest'era la setta de' cattivi A Dio spiacenti, et a nemici sui.

Questi sciaurati, che mai non fur vivi Erano ignudi, e stimolati molto Da mosconi e da vespe, ch'eran ivi.

Elle rigavan lor di sangue il volto, Che mischiato di lagrime a i lor piedi Da fastidiosi vermi era ricolto.

E poi ch'a riguardar oltre mi diedi, Vidi gente a la riva d'un gran fiume; Perch'i dissi: Maestro hor mi conciedi,

Ch'io sappia, quali sono, e qual costume Le fa parer di trapassar si pronte, Com'i discerno per lo fioco lume.

Et egli a mi : le cose ti fien conte, Quando noi fermerem li notri passi Sù la trista riviera d'Acheronte.



Allor con gli occhi vergognosi e bassi Temendo no'l mio dir li fosse grave, Infin'al fiume di parlar mi trassi.

Et ecco reso noi venir per nave Un vecchio bianco per antico pelo, Gridando, guai a voi anime prave.

Non isperate mai veder lo Cielo: I vegno per menarvi a l'altra riva Nelle tenebre eterne in caldo e'n gelo.

E tu, che se' costì, anima viva, Partiti da cotesti, che son morti: Ma poi che vide, ch'i non mi partiva,

Disse: per altra via, per altri porti Verrai a piaggia, non quì, per passare: Più lieve legno convien, che ti porti:

E'l Duca a lui; Charon non ti crucciare, Vuolsì cosi colà, dove si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare.

Quinci fur quete le lanose gote Al nocchier della livida palude; Che'ntorn' a gli occhi, havea di fiamme ro

Ma quell' anime, ch'eran lasse e nude Cangiar colore, e dibattèro i denti, Tosto che'nteser la parole crude. Bestemmiavano Dio, e i lor parenti, L'humana specie, il luogo, il tempo, e'l seme Di lor semenza, e di lor nascimenti:

Poi si ritrasser tutte quante insieme Forte piangendo a la riva malvagia; Ch'attende ciascun huom, che Dio non teme.

Charon dimonio con occhi di braggia, Lor accenando, tutte le raccoglie: Batte col remo qualunque s'adagia.

Come d'autunno si levan le foglie L'un'appresso de l'altra, infin che'l ramo Vede a la terra tutte le sue spoglie;

Similemente il mal seme d'Adamo Gittasi di quel lito ad una ad una Per cenni, com'augel per suo richiamo.

Così se'n vanno sù per l'onda bruna; Et avanti che sian di là discese, Anco di quà nuova schiera s'aduna,

Figliuol mio, disse il maestro cortese, Quelli, che muoion nell'ira di Dio, Tutti convengon qui d'ogni paese;

E pronti sono a trapassar lo rio: Chela divin a giustitia li sprona Sì, che la tema si volge in disio;



Quinci non passò mai anima buona: E però se Charon di te si lagna, Ben puoi saper homai, che'l suo dir suona.

Finito questo la buia campagna Tremò sì forte, che de lo spavento La mente di sudore ancor mi bagna.

La terra lagrimosa diede vento, E balenò una luce vermiglia, Laqual mi vinse ciascun sentimeno,

E caddi, come l'huom, cui sonno piglia.

Il fine del Canto terzo.



#### CANTO IV.

#### ARGOMENTO.

Dante si risveglia e si ritrova di là del fiume, al margine del Limbo che forma il primo circolo dell' Inferno. Vi scorge i fanciulli morti senza il Battesimo, ed i grandi uomini che altra legge non riconnobbero che quella di natura.

Un greve tuono sì, ch'i mi ricossi, Come persona, che per forza è desta:

E l'occhio riposato intorno mossi Dritto levato, e fiso riguardai, Per conoscer lo loco, dov'io fossi.

Vero è, che'n sù la proda mi trovai De la valle d'abisso dolorosa; Che trono accoglie d'infiniti guai.



Oscura, profond'era, e nebulosa Tanto, che per ficcar lo viso al fondo I non vi discerneva alcuna cosa.

Hor discendiam quà giù nel cieco mondo, Cominciò il Poeta tutto smorto: sarò primo, e tu sarai secondo.

Et io, che del color mi fui accorto, Dissi; come verrò, se tu paventi, Che suoli al mio dubbiar esser conforto?

Et egli a me: l'angoscia de le genti, Che son quà giù, nel viso mi dipigne Quella pietà, che tu per tema senti:

Andiam, che la via lunga ne sospigne. losì si mise; e così me fe'ntrare lel primo cerchio, che l'abisso cigne.

Quivi, secondo che per ascoltare, on havea pianto, ma che di sospiri le l'aura eterna facevan tremare;

E ciò avenia di duol senza matiri, havean le turbe ch'eran molte e grandi, infanti, e'di femine, e di viri.

Lo buon maestro a me: tu non dimandi; e spiriti son questi, che tu vedi? r vo'cche sappi innanzi che più andi,

#### INFERNO. CANTO IV.

Ch'ei non peccaro, e se gli hanno mercedi, Non basta, perchè non hebber Battesmo Ch'è porta de la fede che tu credi:

E se furon dinanzi al Cristianesmo, Non adorar debitamente Dio: E di questi cotaì son io medesmo.

24

Per tai difetti, non per altro rio, Semo perduti, e sol di tanto offesi, Che sanza speme vivemo in desio.

Gran duol mi prese al cor, quando l'intesi; Però che gente di molto valore Conobbi, che'n quel Limbo eran sospesi.

Dimmi Maestro mio, dimmi Signore, Comincia'io per voler esser certo Di quella fede, che vince ogni errore:

Uscicci mai alcuno, o per suo merto O per altrui, che poi fusse beato, E quei che'ntese il mio parlar coverto,

Rispose: io era nuovo in questo stato, Quando ci vidi venir un possente Con segno di vittoria incoronato.

Trasseci l'ombra del primo parente, D'Abel suo figlio, e quella di Noè, Di Moisè legista et ubidente,

Abraham



Abraham Patriarcha, e David Re; Israel con suo padre, e co' sùoi nati, E con Rachele, per cui tanto se;

Et altri molti, e fecegli beati; E vo'che sappi che dinanzi ad essi, Spiriti humani non eran salvati.

Non lasciavam l'andar, perchè dicessi: Ma passavam la selva tutta via, La selva dico di spiriti spessi.

Non era lungi ancor la nostra via. Di quà dal sonno, quand'i vid'un foco, C'hemisperio di tenebre vincia.

Di lungi v'eravam'ancor un poco; Ma non sì, ch'i non discernessi in parte C'horrevol gente possedea quel loco.

O tu, c'honori ogni scientia er arte, Questi chi son, c'hanno cotant'horanza, Che dal modo de gli altri gli diparte?

E quegli a me: l'honorata nominanza Che di lor suona sù nella tua vita, Gratia acquista nel ciel, che sì gli avanza.

Intanto voce fu per me udita: Honorate l'altissimo Poeta, L'ombra sua torna, ch'era dispartita. Poi che la voce fu restata e queta, Vidi quattro grand'ombre a noi venire: Sembianza havevan nè trista, nè lieta.

Lo buon maestro cominciò a dire: Mira colui con quella spada in mano, Che vien dinanzi a'tre, sicome sire:

Quegli è Homero Poeta sovrano; L'altr'è Horatio Satiro che vene; Ovidio è'l terzo; e l'ultimo Lucano.

Però che ciascun meco si convene Nel nome, che sonò la voce sola, Fannom'honor, e di ciò fanno bene.

Così vidi adunar la bella scola Di quel Signor dell' altissimo canto, Che sovra gli altri, com'aquila, vola.

Da c'hebber ragionato'nsieme alquanto Volsers'a me con salutevol cenno, E'l mi maestro sorrise di tanto:

E più d'honore ancor assai mi fenno; Ch'ei sì mi fecer della loro schiera; Sì ch'i fui sesto tra cotanto senno.

Così n'andammo insino a la lumera Parlando cose, che'l tacere è bello; Sicom'era'l parlar colà, dov' era.



Venimmo al piè d'un nobile castello Sette volte cerchiato d'alte mura Difeso'ntorno d'un bel fiumicello.

Questo passammo, come terra dura; Per sette porte intrai con questi savi, Giugnemmo in prato di fresca verdura.

Genti v'eran con occhi tardi e gravi Di grand' autorità ne' lor sembianti; Parlavan rado con voci soavi.

Traemmoci così da l'un de' canti. In luogo aperto, luminoso, et alto; Sì che veder si poten tutti quanti.

Colà diritto sopra'l verde smalto Mi fur mostrati li spìriti magni; Che del veder in me stesso m'essalto.

I vidi Elettra con molti compagni, Tra quai connobi et Hector, et Enea, Cesar armato con gli occhi grifagni.

Camilla vldi, e la Pentesìlea Da l'altra parte; e vidi'l Re Latino Che con Lavina sua figlia sedea.

Vidi quel Bruto, che cacciò Tarquino; Lncretia, Julia, Martia, e Corniglia; E solo in parte vidi'l Saladino.

C 2

#### 28 INFERNO. CANTO IV.

Poi ch'innalzai un poco più le ciglia, Vidi'l maestro di color che sanno, Seder tra filosofica famiglia.

Tutti lo miran, tutti honor li fanno. Quivi vid'io e Socrate, e Platone, Che'nnanzia a gli altri più presso gli stanno;

Democrito, ch'il mondo a caso pone; Diogenes, Anassagora, e Thale, Empedocles, Heraclito, e Zenone:

E vidi'l buon accoglitor del quale, Dioscoride dico: e vidi Orfeo, Tullio, e Lino, e Seneca morale;

Euclide geometra, e Ptolomeo, Hippocrate, Avicenna, e Galieno, Averois, che'l gran commento seo.

I non posso ritrar di tutti a pieno; Però che sì mi strigne'l lungo thema, Che molte volte al fatto il dir vien meno.

La sesta compagnia in due si scema: Per altra via mi mena'l savio duca Fuor de la queta, nell'aura che trema:

E vegno in parte, ove non è che luca.

Il fine del Canto quarto.





#### CANTO V.

#### ARGOMENTO.

'All' ingresso di questo secondo circolo, ove sono punite le anime ch' amore ha sottomesse, vi sta il Giudice dell' Inferno. Descrizione della loro pena. Accidente di Francesca da Rimini.

Cost discesi del cerchio primaio Giù nel secondo, che men luogo cinghia, Estanto più dolor che pugne a guaio:

Stavvì Minos orribilmente e ringhia, Esamina le colpe nell' entrata: Giudica e manda, secondo ch' avinghia.

Dico, che quando l'anima mal nata i vien dinanzi, tutta si confessa: quel conoscitor delle peccata

C 3

Vede qual luogo d'Inferno è da essa : Cignesi colla coda tante volte, Quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanz' a lui ne stanno molte: Vanno a vicenda ciascuna al giuditio; Dicon et odono, e poi son giù volte.

O tu che vieni al doloroso hospitio, Disse Minos a me, quando mi vide, Lassando l'atto di cotanto offitio;

Guarda, com'entri, e di cui tu ti fide: Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare. E'l Duca mio a lui: perchè pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare: Vuolsi così colà, dove si puote Ciò che si vuole; e più non dimandare.

Hor incomincian le dolenti note A farmisi sentire: hor son venuto Là, dove molto pianto mi percuote.

I venni'n luogo d'ogni luce muto Che mugghia, come fa mar per tempesta, Se da contrari venti e combattuto.

La buffera infernal, che mai non resta, Mena gli spirti con la sua rapina: Voltando, e percotando gli molesta,



Quando giungon davanti a la ruina, Quivi le strida, il compianto, e'l lamento, Bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi, ch'a così fatto tormento Enno dannati i peccator carnali, Che la ragion sometton al talento.

E come gli stornei ne portan l'ali Nel freddo tempo, a schiera larga e piena, Così quel fiato gli spiriti mali.

Di quà, di là, di giù, di sù gli mena: Nulla speranza gli conforta moi, Non che di posa, ma di minor pena.

E come i grù van cantando lor lai Facendo in aer di se lunga riga; Così vid'io venir trahendo guai

Ombre portate dalla detta briga:
Perchi'o dissi: Maestro, chi son quelle
Genti, che l'aer nero sì canstiga?

La prima di color, di cui novelle Tu vuo' saper, mi disse quegli allotta, Fù Imperatrice di molte favelle.

Al vitio di lussuria fù sì rotta, Che libito fè licito in sua legge, Per torre il biasmo, in che era condotta: Ell'è Semiramis, di cui si legge, Che succedette a Nino, e fu sua sposa; Tenne la terra che'l Soldan coregge.

L'altrè colei che s'ancise amorosa, E ruppe fede al cener di Sicheo. Poi evvi Cleopatra Insuriosa.

Helena vidi, per cui tanto reo Tempo si volse: e vidi'l grand Achille Che con amor al fine combatteo.

Vidi Paris, Tristano: e più di mille Ombre mostrommi, e nominolle a dito, Ch'amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch'i hebbi il mio dottore udito Nomar le donne antiche e i cavallieri, Pietà mi giunse, e fui quasi smarito.

I cominciai: Poeta volentieri
Parlerei a que' due che'nsieme vanno,
E paion sì al vento esser leggieri.

Et egli a me: Vedrai quàndo saranno Più press' a noi, e tu allor gli prega Per quell' amor ch'ei mena, e que' veranno.

Sitosto come'l vento a noi gli piega, Muovi la voce: o anime affannate, Venite a noi parlar, s'altri nol niega.



Quali colombe dal disio chiamate, Con l'ali alzate e ferme al dolce nido Volan per l'aer dal voler portate;

Cotali uscir de la schiera ov'è Dido, A noi venendo per l'aer maligno, Sì forte fu l'affettuoso grido.

O animal gratioso e benigno, Che visitando vai per l'aer perso Noi, che tignemmo'l mondo di sanguigno;

Se foss' amico il Re dell' universo, Noi pregheremmo lui per la tua pace, Poì c'hai pietà del nostro mal perverso;

Di qual, ch'udir, e che parlar ti piace; Noi udiremo, e parleremo a vui; Mentre che'l vento, come fa, si tace.

Siede la terra dove nata fui, Sù la marina, dove'l Po discende Per haver pace co' seguaci sui.

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, Prese costui de la bella persona, Che mi fu tolta; e'l modo ancor m'offende.

Amor, ch'a null' amato amar perdona, Mi prese del costui piacer si forte, Che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi'n vita ci spense: Queste parole da lor ci fur porte.

Da ch'io'ntesi quell' anime offense, Chinai'l viso, e tanto'l tenni basso, Fin che'l Poeta mi disse: che pense?

Quando risposi, comminciai: o lasso Quanti dolci pensier, quanto disio Menò costoro al doloroso passo!

Poi mi rivolsi a loro, e parla'io, E cominciai: Francesca, i tuoi martiri A lagrimar mi fanno tristo e pio.

Ma dimmi: al tempo de' dolci sospiri A che, e come concedette amore, Che conoscest'i dubbiosi desiri?

Et ella a me: Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Ne la miseria; e ciò s'al tuo dottorc.

Ma s'a conoscer la prima radice Del nostr' amor tu hai cotanto affetto; Farò, come colui che piange e dice.

Noi leggevam'un giorno per diletto, Di Lancilotto, com'amor lo strinse: Soli eravamo, e senz'alcun sospetto.



Per più fiate gli occhi ci sospinse Quella lettura, e scolorocci'l viso; Ma sol un punto fù quel, che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso Esser basciato da cotanto amante, Questi, che mai da me non fia diviso,

La bocca mi basciò tutto tremante: Galeotto fù il libro, e chi lo scrisse: Quel giorno più non vi leggemmo avante.

Mentre che l'uno spirto questo, L'altro piangeva sì, che di pietade I venni men così, com'io morisse;

E caddi, come corpo morto cade.

Il fine del Conto quinto.

#### CANTO VI.

# ARGOMENTO.

Terzo circolo nel quale ci sono i golosi puniti. Cerbero emblema della gola. Predizione intorno alle cose del tempo corrente. Confabulazione sulla vita avvenire.

L' tornar de la mente, che si chiuse Dinanz'à la pietà de' due cognati, Che di tristitia tutto mi confuse;

Nuovi tormenti, e nuovi tormentati Mi veggio intorno, come ch'i mi mova, E come ch'i mi volga, e ch'i mi guati.

I son'al terzo cerchio de la piova Eterna, maladetta; fredda, e greve: Regola, e qualità mai non l'è nova.

Grandine



Grandine grossa, et acqua tinta, e neve Per l'aer tenebroso si riversa; Pute la terra che questo riceve.

Cerbero, fiera crudele e diversa, Con tre gole caninamente latra Sovrà la gente che quivi è sommersa.

Gli occhi ha vermigli, e la barba unta et atra; E'l ventre largo, et unghiate le mani: Graffia gli spiriti, et ingoia, et isquatra;

Urlar gli fa la pioggia come cani: De l'un de' lati fanno a l'altro schernio: Volgonsi spesso i miseri profani.

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, La bocca aperse, e mostrocci le sanne: Non havea membro che tenesse fermo.

E'l Duca mio distese le sue spanne, Prese la terra e con piene le pugna La gittò denero alle bramose canne.

Qual'è quel cane, ch'abbaiando agugna, E si racqueta poi ch'el pasto morde, Che solo a divorarlo 'tende e pugna;

Cotai si fecer quelle facce lorde De lo demonio Cerbero, che'ntrona L'anime sì, ch'esser vottebber sordi. Noi passavam sù per l'ombre, ch'adona La greve pioggia, e ponevain le piante Sopra lor vanità che par persona.

Elle giacean per terra tutte quante, Fuor ch'una ch'a seder si levò, ratto Ch'ella ci vide passarsi davante.

O tu, che se' per questo'nferno tratto, Mi disse, riconoscimi se sai:
Tu fosti prima, ch'io disfatto, fatto.

Et io a lei: l'angoscia che tu hai Forse ti tira fuor de la mia mente; Sì che non par ch'i ti vedessi mai.

Ma dimmi chi tu se', che'n sì dolonte Luogo se' messa, e a sì fatta pena; Che s'altra è maggior, nulla è si spiacente.

Et egli a me: La tua città ch'è piena D'invidia sì, che già trabocca il sacco, Seco mi tenne in la vita serena.

Voi cittadini mi chiasmate Ciacco, Per la dannosa colpa de la gola, Come tu vedi, a la pioggia mi fiacco:

Et io anima trista non son sola, Che tutte queste a simil pena stanno Per simil colpa; e più non fè parola.



Io gli risposi: Ciacco, il tuo affanno Mi pesa sì, ch'a lagrimar m'invita; Ma dimmi, se tu sai, a che verranno

La cittadin de la città partita? S'alcun v'è giusto? e dimmi la cagione, Pernhè l'ha tanta discordia assalita?

Et egli a me: dopo lunga tentione Verran'al sangue, e la parte selvaggia Caccerà l'altra con molt'offensione.

Poi appresso convien che questa caggia In fra tre Soli, e che l'altra sormonti Con la forza di tal che testè piaggia.

Alte terrà lungo tempo le fronti, Tenendo l'altra fotto gravi pesi; Come che di siò pianga e che n'adonti.

Giusti son due, ma non vi sono'ntesi é Superbia, invidia, et avaritia sono Le tre faville c'hanno i cuori accesi.

Quì pose fine al lagrimabil suono. Et io a lui: ancor vo', che m'insegni, E che di più parlar mi facci dono.

Farinata, e'l Teggiào, che fur si degni; Jacopo Rusticucci, Arrigo, e'l Mosca, E gliaitri ch'a ben far poser gl'ingeni,

D a

#### INFERNO CANTO VI.

Dimmi ove sono, e fa ch'io gli conosca: Che gran disio mi stringe di sapere, Se'l ciel gli addolcia, o lo'nferno gli attosca.

40

E quegli: Ei son tra l'anime più nere, Diverse colpe giù gli aggrava al fondo; Se tanto scendi, li potrai vedere.

Ma quando tu sarai nel dolce mondo, Pregoti, ch'a la mente altrui mi rechi: Più non ti dico, e più non ti rispondo.

Gli diritti occhi torse allora in biechi, Guardomm'un poco, e poi chinò la testa; Cadde con essa a par de gli altri ciechi.

E'l Duca diss' a me : più non si desta Di quà dal suon de l'angelica tromba; Quando verrà lor nimica podesta;

Ciascun rivederà la trista tomba, Ripiglierà sua carne, e sua figura, Udirà, quel ch'in eterno rimbomba.

Sì trapasssammo per sozza mistura 'Dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, 'Toccand'un poco la vita futura:

Perch'i dissi: Maestro, estì tormenti Crescerann'ei dopo la gran sentenza, O fien minori, o saran sì cocenti?



Et egli a me: ritorna a tua sentenza, Che vuol, quanto la cosa è più perfetta, Più senta'l bene, e così la doglienza.

Tutto che questa gente maladetta In vera perfettion giamai non vada, Di là più che di quà esser aspetta,

Noi aggirammo a tondo quella strada Parlando più assai, ch'i non ridico: Venimmo al punto, dove si digrada:

Quivi trovammo Pluto, il gran-nemico,

Il fine del Canto sesto,

# CANTO VII.

#### ARGOMENTO.

Quarto circolo nel quale Plutone ossia Pluto, emblema delle richezze, veglia sopra gli avari, ed i prodighi. Descrizione del di loro supplicio. Confabulazione circa la fortuna. Passaggio al quinto circolo dove i vendicativi sono affondoci nello Stige.

APE Satan, pape Satan aleppe!
Cominciò Pluto con la voce chioccia:
E quel savio gentil che tutto seppe,

Disse per confortarmi: non ti noccia La tua paura; che poder ch'egli habbia, Non ti terrà lo scender questa roccia.

Poi si rivols' a quella enfiata labbia, E disse: taci, maladetto lupo, Consuma dentro te con la tua rabbia.



Non è senza cagion l'andare al cupo: Vuolsi nell alto là, dove Michele Fè la vendetta del superbo strupo.

Quali dal vento le gonfiate vele Caggion avvolte, poi che l'alber fiacca, Tal cadde a terra la fiera crudele.

Così scendemmo ne la quarta lacca Prendendo più de la dolente ripa, Che'l mal dell' universo tutto'nsacca.

Ahi giustitia di Dio! tante chi stipa Nuove travaglie e pene, quant'i vidi? E perchè nostra colpa sì ne scipa?

Come fa l'onda là sovra Cariddi, Che si frange con quella in eui s'intoppa; Così convien che quì la gente riddi.

Quì vid'i gente più ch'altrove troppa, E d'una parte e d'altra con grand'urli Voltando pesi per forza di poppa.

Percotevans'incontro, e poscia pur si. Sì rivolgea ciascun voltand' a retro Gridando, perchè tienni, e perchè burli?

# INFERNO. CANTO VII.

Così tornavan per lo cerchio tetro
Da ogni mano a l'opposito punto
Gridandosi anco lor'ontoso metro:

Poi si volgea ciascun, quand'era giunto Per lo su'mezzo cerchio a l'altra giostra: Et io, c'havealo cor quasi compunto,

Dissi: Maestro mio hor mi dimostra, Che gente è questa, e se tutti fur cherci Questi chercuti alla sinistra nostra.

Et egll a me : tutti quanti fur guerci Sì de la mente in la vita primaia, Che con misura nullo spendio ferci.

Assai la voce lor chiaro l'abbaia, Quando vengon ai due punti del cerchio, Ove colpa contraria gli dispaia,

Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al capo, Papi, e Cardinali, In cui usa avaritia il suo soperchio.

Et io: Maestro, tra questi cotali Doyre'io ben riconoscer alcuni, Che fur immondi di cotesti mali.



Et egli a me: vano pensiero aduni; La sconoscente vita che i fè sossi, Ad ogni conoscenza hor li fa bruni.

In eterno verranno a gli due cozzi:
Questi risurgeranno del sepulcro
Col pugno chiuso, e questi coi crin mozzi,

Mal dare, e mal tener, lo mondo pulcro Ha tólto loro, e posti a questa zussa: Qual ella sia, parole non ci appulcro.

Hor puo' Figliuol veder la corta buffa De' ben che son commessi alla fortuna; Perchè l'humana gente rabbuffa.

Che tutto l'oro ch'è sotto la Luna, O che già fu di quest'anime stanche Non pur potrebbe farne posar una.

Maestro, dissi lui, hor mi dì anche Questa fortuna, di che tu mi tocche, Che è, ch'i ben del mondo ha sì tra branche?

E quegli a me: O crature sciocche, Quant'ignoranza è quella, che v'offende! Hor vo' che tu mia sentenza ne'mbocche.

### INFERNO CANTO VII.

Colui, lo cui savet tutto trascende, Fece li cieli, e diè lor chi conduce, Sì ch'ogni parte ad ogni parte splende,

46

Distribuendo ugualmente la luce : Similemente a gli splendor mondani Ordinò general Ministra e Duce,

Che permutasse a tempo li ben vani Di gente in gente, e d'uno in altro sangue, Oltre la difension de' sennni humani:

Perch'una parte impera, e l'altra langue, Seguendo lo giudicio di costei, Che è occulto, com'in herba l'angue.

Vostro saver non ha contrasto a lei: Ella provede, giudica, e persegue Suo regno, come il loro gli altri Dei.

Le sue permutation non hanno triegue : Necessità la fa esser veloce; Sì spesso vien chi vicenda consegue.

Quest'è colei ch'è tanto posta in croce Pur da color che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto e mala voce.



Ma ella s'è beata, e ciò non ode: Tra l'alme prime creature lieta Volve sua spera, e beata si gode,

Hor discendiamo homai a maggior piéta: Già ogni stella cade, che saliva, Quando mi mossi, e'l troppo star si vieta.

No'incidemmo'l cerchio à l'altra tiva, Sovr'una fonte che bolle, e riversa Per un fossato che da lei deriva.

L'acqua era bigia molto più che persa E no'in compagnia dell' onde bige. Entrammo giù per una via diversa.

Una palude fa, c'ha nome Stige, Questo tristo ruscel, qued'è disceso Al piè de le maligne piagge grige.

Et io, che di mirar mi srava inteso, Vidi genti fangose in quel pantano, Ignude tutte, e con sembiante offeso.

Questi si percotean non pur con mano, Ma con la testa, e col petto, e co piedi, Troncandosi co' denti a brano a brano.

# INFERNO. CANTO VI.

Lo buon Maestro disse: Figlio, hor vedi L'anime di color cui vinse l'ira: Et anco vo' che tu per certo credi,

48

Che sono l'acqua ha gente che sospira; E fanno pullular quest' acqua al summo; Come l'occhio ti dice, ù che s'aggira.

Fitti nel limo dicon: tristi fummo Nell' aer dolce che dal sol s'allegra, Porrando dentro accidioso fummo:

Hor ci attristiam nella belletta negra. Quest'hinno si gorgoglion nella strozza s Che dir nol posson con parola integra.

Così girammo de la lorda pozza
Grand'arco tra la ripa secca e'l mezzo:
Con gli occhi volti à chi del fango ingozza,

Venimmo a piè d'una torre al dassezzo.

Il fine del Canto settimo.

CANTO



# CANTO VIII:

# ARGOMENTO

Seguito del quinto cerchio, nel quale stassi Elegio, L'emblema de vendicativi. L'assaggio dello Stiges Primo rincontro de demonj.

DICO seguitando, ch'assai prima Che no' fossim'al piè dell'alta torre, Gli occhi nostri n'andar suso a la cima,

Per due fiammette che vedemmo porre ; Et un'altra da lungi render cenno Tanto, che'a pena'l potea l'occhio torre.

Et io rivolt'al mar di tutto'l senno
Dissi: questo che dice? e che risponde
Quell'altro foco? e chi son que' che'l feuno?
Et egli a me: sù per le sudcid'onde
Già scorger puoi quello che s'aspetta;
Se'l fumo del pantan no'l ti nasconde.

E

Corda non pinse mai da se saetta, Che sì cortesse via per l'aer snella, Com'i vidi una nave piccioletta

Venir per l'acqua verso no'in quella, Sotto'l governo d'un sol galeotto Che gridava: hor se' giunta, anima fella:

Flegias, Flegias, tu gridi a voto: Disse lo mi Signore; a questa volta Più non ci harai, se non passando il loto.

Quale colui che grand'inganno ascolta, Che gli sia fatto, e poi se ne rammarça; Tal si fè Flegias nell'ira accolta.

Lo Duca mio discese nella barca; E poi mi fec'entrar appresso lui; E sol, quand'i fui dentro, parve carca.

Tosto che'l Duca et io nel legno fui, Secando se ne và l'antica prora Dell'acqua più, che non suol con altruk

Mentre noi correvam la morta gora, Dinanzi mi si fece un pien di fango, E disse: chi se' tu chi vieni anz'hora?

Et io a lui: s'i vegno, non rimango: Ma tu chi se', che sì se' fatto brutto? Rispose: vedi, che son un che piango.



Et io a lui: con pianger e con lutto, Spirito maladetto, ti rimani: Ch'i ti conosco, ancor sie lordo tutto.

Allora stese al legno ambe le mani: Perchè'l maestro accorto lo sospinse Dicendo: vie in costà con gli altri cani.

Lo collo poi con le braccia mi cense: Basciommi'l volto e disse: alma sdegnosa, Benedetta colci che'n te s'incinse.

Quel fù al mondo persona orgogliosa: Bontà non è che sua me a fregi: Così s'è l'ombra sua qui ruriosa.

Quanti si tengon la sù gran regi, Che qui staranno comporci in brago, Di se lasciando horribili dispregi!

Et io: Maestro, molto sarei vago Di vederlo tuffare in questa broda, Anzi che noi uscissimo del lago.

Et egli a me: avanti che la proda Ti si lasci veder, tu sarai satio: Di tal desio converrà che tu goda.,

Dopo ciò poco vidi quello stratio Far di costui alle fangose genti, Che Dio ancor ne lodo e ne ringratio.

E 2

# 52 INFERNO. CANTO VIII.

Tutti gridavan: a Filippo Argenti: Lo Fiorentino, spirito bizzarro, In se medesmo si volgea co' denti.

Quivi'l lasciammo, che più non ne narro. Ma ne gli orecchi mi percoss'un duolo, Perch'ì avanti intento l'occhio sbarro.

E'l buon maestro disse: homai, figliuolo, S'appressa la cirtà c'ha nome Dite; Co' gravi cittadin, col grande stuolo.

Et io: Maestro, già le sue meschite Là entro certo ne la viere reno Vermiglie, come se di roco uscite

Fossero, et ei mi disse poco eterno Ch'entro l'affoca le dimos prosse, Come tu vedi in questo basso inferno.

Noi pur giugnemmo dentr'a l'alte fosse Che vallan quella terra sconsolata: Le mura mi parea che ferro fosse.

Non senza prima far grand'aggirata, Venimmo in parte, dove'l nocchier forte, Uscire, ci gridò, quì è l'entrata.

I vidi più di mille in sù le porte Dal ciel piovuti, che stizzosamente Dicean: chi è costui che senza morte



Va per lo regno de la morta gente ?-E'l savio mio maestro fece segno Di voler lor parlar segretamente.

Allor chiuser un poco il gran disdegno, E disser: vien tu solo, e quei sen'vada, Che sì ardito entrò per questo regno.

Sol si ritorni per la folle strada: Pruovi, se sa, che tu quì rimarrai, Che gli hai scorta sì buia contrada.

Pensa, Lettor, s'i mi disconfortai Nel suon delle parole maladette, Che non credetti ritornarci mai.

O caro Duca mio, che più di sette Volte m'hai sicurtà renduta, e tratto D'alto periglio che'ncontra mi stette.

Non mi lassar, diss'io, così disfatto: E se l'andar più oltre c'è negato, Ritroviam l'orme nostre insieme ratto.

E quel Signor che lì m'havea menato, Mi disse, non temer, che'l nostro passo Non ci può torre torre alcun, da tal n'è dato.

Ma quì m'attendi, e lo spirito lasso Conforta, e ciba di speranza bona: Ch'i non ti lasserò nel mondo basso.

E 3

# 14 INFERNO. CANTO VIII.

Così sen' va, e quivi m'abbandona Lo dolce padre, et io rimango in forse; Che'l si e'l no nel capo mi tenzona.

Udir non potei quello ch'a lor porse: Ma ei non stette là con essi guarì, Che ciascun dentro a pruova si ricorse.

Chiuser le porte que' nostri aversari Nel petto al mio Signor che fuor rimase, E rivolses' a me con passi rari.

Gli occhi a la terra, e le ciglia havea rase D'ogni baldanza, e dicea ne' sospiri: Chi m'ha negate le dolenti case?

Et a me disse: tu, perch'io m'adiri, Non sbigottir, ch'i vincerò la pruova; Qual ch'a la difension dentro s'aggiri.

Questa lor tracotanza non è nova: Che già l'usaro a men secreta porta, Laqual senza serrame ancor si trova.

Sovr'essa vedestù la scritta morta: E già di quà da lei discende l'erta, Passando per li cerchi senza scorta

Tal, che per lui ne fia la terra aperta.

Il fine del Canto ottavo.

# CANTO IX.

#### ARGOMENTO.

I due Peeti sono maissempre a vista della cittadella. Comparsa delle Furie. Un Angelo viene aprire le porte dello citadella. Sesto circolo, dove sono punite le anime infette d'eresia.

Veggendo'l Duca mio tornar in volta,
Più tosto dentro il suo nuovo ristrinse.

Attento si fermò, com'huom ch'ascolta Che l'occhio no'l potea menar a lunga. Per l'aer nero, e per la nebbia folta.

Pur a noi con converrà vincer la pun Cominciò ei, se non, tal ne s'offerse O quanto tard'a me ch'altri qui giung I vidi ben, sì com'ei ricoperse Lo cominciar con altro che poi venne, Che fur parole a le prime diverse.

Ma nondimen paura il su' dir dienne; Perch'ei traeva la parola tronca Forse a peggior sentenza ch'e' non tenne,

In questo fondo de la trista conca Discende mal alcun del primo grado, Che sol per pena ha la speranza cionca?

Questa question fec'io, e quei, di rado Incontra, mi rispose, che di nui Faccia'l camino alcun, per qual i vado:

Ver'è, ch'altra fiata quà giù fui Congiurato da quella Eriton cruda, Che richiamava l'ombre a' corpi sui.

Di poco era di me la carne nuda: Ch'ella mi fec'entrar dentr'a quel muro Per trarn'un spirto del cerchio di Giuda.

Quell'è'l più basso loco, c'l più oscuro, E'l più lontan dal ciel che tutto giro gira: Ben so'l camin, però ti fa sicuro.

Cinge d'inserter l'une potente de la città dolente, cinge d'inserter l'une potente senz'ira.



Et altro disse, ma non l'ho a mente; Però che l'occhio m'havea tutto tratto Ver l'alta torre a la cima rovente:

Ove in un punto vidi dritte ratto Tre Furie infernal di sangue tinte, Che membra feminili haveano, et atto;

E con hidre verdissime eran cinte: Serpentelli, ceraste havean per crine, Onde le fiere tempie eran'avinte.

E quei, che bon conobbe le meschine Della Regina dell' eterno pianto, Guarda, mi disse, le feroci Erine.

Quest'è Megera dal sinistro canto: Quella che piange dal destro è Aletto; Tisifon'è nel mezzo; e tacque a tanto.

Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, Batteansi a palme, e gridavan si alto, Ch'i mi strinsi al Poeta per sospetto.

Venga Medusa, sì'l farem di smalto, Dicevan tutte riguardando in giuso: Mal noi vengiammo in Teseo l'assalto.

Volgiti'n dietro, e tien lo viso chiuso; Che se'l Gorgon si mostra, e tu'l vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso,

#### INFERNO. CANTO IX.

Così disse'l Maestro, et egli stessi Mi volse, e non si tenne alle mie mani, Che con le sue ancor non mi chiudessi.

58

O voi, c'havette gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'aconde Sotto'l velame de gli versi strani.

E già venia sù per le torbid'onde Un fracasso d'un suon pien di spavento, Per cui tremavan amendue le sponde;

Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per gli aversi ardori, Che fier la selva sanz'alcun rattento: Gli rami schianta, abbatte, e porta i fiori, Dinanzi polveroso va superbo. E fa fuggir le fiere e gli pastori.

Gli occhi mi sciolse, e disse: hor drizza'l nerbo Del viso sù per quella schiuma antica, Per indi ove quel fumo è più acerbo.

Come le ranne innanzi alla nimica Biscia per l'acqua si dileguan tutte, Fin ch'a la terra ciascuna s'abbica:

Vidi più di mill'anime distrutte Fuggir così dinanzi ad un, ch'al passo Passava Stige con le piante asciutte.



Dal volto rimovea quell'aer grasso Menando la sinistra innanzi spesso, E sol di quell'angoscia parea lasso.

Ben m'accorsi ch'egli era del ciel messo : E volsim'al Maestro, e quei fè segno, Ch'i stesse queto, et inchinasse ad esso.

Ahi quanto mi pera pien disdegno!
Giunse a la porta, e con una verghetta
L'aperse, che non hebb'al cun ritegno.

O cacciati del ciel gente dispetta, Cominciò egli in sù l'horribil soglia, Ond'esta tracotanza in voi s'alletta?

Perchè ricalcitrate a quella voglia A cui non puote'l fin mai esser mozzo, E che più volte v'ha cresciuto doglio?

Che giova nelle fata di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, Ne port'ancor pelato il mento e'l gozzo.

Poi si rivolse pet la strada lorda, E non fè motto a noi, ma fè sembiante D'huomo cui altra cura stringa e morda,

Che quella di colui che gli è davante: E noi movemmo i piedi inver la terra Sicuri appresso le parole sante.

#### INFERNO. CANTO IX.

Dentro v'entrammo sanz'alcuna guerra: Et io, c'havea di riguardar disio La condition che tal fortezza serra,

Com'i fui dentro, l'occhio intorno invio, E veggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo e di tormento rio.

Sì come ad Arli, ove'l Rodano stagna, Sì com'a Pola presso del Quarnaro, Ch'Italia chiude, e' suoi termini bagna,

Fanno i sepoleri tutto'l loco varo; Così facevan quivi d'ogni parte; Salvo che'l modo v'era più amaro:

Che tra gli avelli fiamme erano sparte, Per le quali eran sì del tutto accesi, Che ferro più non chiede verun'arte,

Tutti gli lor coperchi eran sospesi; E fuor n'uscivan sì duri lamenti, Che ben parean di miseri e d'offesi.

Et io: Maestro, quai son quelle genti, Che sepellite dentro da quell'arche Si fan sentir con gli sospir dolenti?

Et egli a me : quì son gli heresiarche Co'lor seguaci d'ogni setta; e molto Più che non credi, son le tombe carche.

Simile



### INFERNO. CANTO IX.

Simile quì con simile è sepolto: monimenti son più e men caldi; E poi ch'a la mon destra si fù volto,

Passammo tra'martiri e gli alti spladi.

Il fine del Canto none.

F



# CANTO X.

#### ARGOMENTO.

Continuazione del sesto circolo. Dante comprende le sventure che lo minacciano. Confabulazione circa lo stato de' trapassati.

TILORA sen'va per un secreto calie, Tra'l muro de la terra e gli martiri, Lo mi maestro, et io dopo le spalle.

O virtù somma, che per gli empi giri Mi volvi, cominciai, com'a te piace: Parlami, e sodisfammi a mici desiri.

La gente che per li sepoleri giace, Potrebbesi veder? già son levati Tutt'i coperchi, e nessun guardia face.

Et egli a me: tutti saran serrati, Quando di Josafa quì torneranno Coi corpi che là su hanno lasciati.

# INFERNO. CANTO X.

Suo cemiterio da questa parte hanno Con Epicuro tutt'i suoi seguaci, Che l'anima col corpo morta fanno.

Petò a la dimanda che mi faci Quinc'entro sodisfatto sarai tosto, E al disio ancor che tu mi taci.

Et io: buon Duca, non tegno riposto A te mio dir, se non per dicer poco; E tu m'hai non pur mò a ciò disposto.

O Tosco, che per la città del foco Vivo ten'vai così parlando honesto, Piacciati di restare in questo loco.

La tua loquela ti fa manifesto Di quella nobil patria natio, A laqual forse fui troppo molesto.

Subitamente questo suono uscio D'una dell'arche: però m'accostai Temendo un poco più al Duca mio.

Et ei mi disse: volgiti, ché fai? Vedi la Farinata che s'è dritto: Da la cintola'nsu tutto'l vedrai.

I havea già il mi viso nel suo fitto: Et el's'ergea col petto e con la fronte'; Com'havesse l'Infetno in gran dispitto:

F 2

# IFFERNO CANTO X.

E l'animose man del Duca, e pronte Mi penser tra le sepolture a lui Dicendo, le parole tue sian conte.

64

Com'io al piè de la sua tomba fui, Guardomm'un poco; e poi quasi sdegnosa Mi dimandò: chi fur gli maggior tui?

Io, ch'era d'ubidir disideroso, Non gl'el celai: ma tutto glie l'apersi: Ond'ei levò le ciglia un poco in soso.

Poi disse: fieramente furo adversi A me, et a miei primi, et a mia parte: Sì che per due fiate gli dispersi.

S'ei fur cacciati, e'tornar d'ogni parte Risposi lui, l'un'e l'altra fiata: Ma i vostri non appreser ben quell'arte.

Allor surse a la vista scoperchiata Un'ombra lungo questa infin al mento : Credo che s'era in ginocchio levata.

D'intorno mi guardò, come talento Havesse di veder s'altr'era meco: Ma poi che'l sospicciar fu tutto spento:

Piangendo disse: se per questo ceco Carcere vai per altezzai d'ingegno: Mi'figlio ov'è, e perchè non è teco?

Et io a lui: da me stesso non vegno: Colui, ch'attende là, per quì mi mena, Forse cui Guido vostro hebb'a disdegno.

Le sue parole, e'l modo de la pena M'havevan di costui già il nome: Però fu la risposta così piena.

Di subito drizzato disse: come Dicesti, egli hebbe: non viv'egli ancora? Non fiere gli occhi suoi il dolce lome?

Quando s'accorse d'alcuna dimora, Ch'i faceva dinanzi a la risposta, Supin ricadde, e più non parve fora.

Ma quell'altro magnanimo, a cui posta Restato m'era, con muto aspetto, Ne cangiò collo, ne piegò sua costa:

E se, continuando al primo detto, Egli han quell'arte, disse, male appresa: Ciò mi tormenta più che questo letto.

Ma non cinquanta volte fia raccesa La faccia de la donna che qui regge: Che tu saprai quanto quell'arte pesa:

E se tu mai nel dolce mondo regge: Dimmi perchè quel popol è si empio Uncontr'a mici in ciascuna sua legge.

F3



## 66 INFERNO. CANTO X.

Ond'i o lui: lo stratio, e'l grando scempio; Che fece l'Arbia colorata in rosso; Tal oration fa far nel nostro tempio.

Poi c'hebbe sospirando'l capo mosso; A ciò non fu'io sol, disse, ne certo Senza cagion sarei con gli altri mosso;

Ma fu'io sol colà, dove sofferto Fù per ciascun di torre via Fiorenza, Colui che la difesi a viso aperto.

Deh se riposi mai vostra semenza, Prega'io lui, solvetemi quel nodo, Che quì ha invilupata mia sentenza.

E' par che voi veggiate, se ben'odo, Dinanzi quel che'l tempo seco adduce; E nel presente tenet'altro modo.

Noi veggiam, come quei, c'ha mala luce, Le cose, disse, che ne son lontano; Cotanto ancor ne splende'l sommo Duce:

Quando s'appressan, o son, tutto è vano Nostr'intelletto: e s'altri non ci apporta, Nulla sapem di vostro stato humano.

Però comprender puoi, che tutta morta Fia nostra conoscenza da quel punto, Che del futuro fia chiusa la porta. Allor, come di mia colpa compunto, Dissi: hor discerete a quel caduto, Che'i su' nato è tra vivi ancor congiunto.

Et s'io sù' innanzi a la risposta muto, Fat'ei saper, che'l se', perch'io pensava Già nell'errot che m'havete soluto:

Et già'l Maestro mio mi richiamava; Perch'i pregai lo spirto più avaccio, Che mi dicesse, chi con lui si stava.

Dissemi : quì con più di mille giaccio; Quà entro è lo secondo Federico, E'l Cardinale, e de gli altri mi taccio.

Indi s'accose; et io inver l'antico Poeta vols'i pissi ripensando A quel parlar che mi parea nemico.

Egli si misse; e poi così andando Mi disse: perchè se' tu si smaritto? Et io li sodisfeci al su' dimando.

La mente tua conversi quel ch'udite Hai contra te, mi comandò quel saggio; E hor attendi qui, e drizzo'l dito.

Quando sarai dinanzi al dolce raggio Di quella, il cu' bell'occhio tutto vede, Da lei saprei di tua vita il viaggio.

### INFERNO. CANTO X.

Appresso volse a man sinistra il piede : Lasciammo'l muro, e gimmo inver lo mezzo; Per un sentier, ch' ad una valle fide,

Che'n fin la sù facea spiacer suo lezzo.

Il fine del Canto decimo:



## CANTO XI.

# ARGOMENTO.

Ultima ripassata intorno agli eretici. I due Poeti s'incaminano verso il settimo circolo. Divisione generale di tutto l'Inferno, tanto della parte ch'è stata veduta, quando de' tre circoli che restano a vedersi.

N sù l'estremità d'un' altra ripa, Che faceva gran pietre rotte in cerchio Venimmo sopra più crudele stipa:

E quivi per l'horribile soperchio Del grande puzzo che l'abbisso gitta, Ci raccostammo dietro ad un coperchio

D'un grand' avello: ov'i vid'una scritta Che diceva, Anastasio Papa guardo, Lo qual trasse Fotin della via dritta. Lo nostro scender convien'esser tardo, Sì che s'ausi un poco prima il senso Al tristo fiato, e poi non fia riguardo:

Così'l Maestro, et io: alcun compenso,' Dissi lui, trova che, tempo non passi Perduto; et egli: vedi ch'a ciò penso.

Figlinol mio, dentro da cotesti sassi, Cominciò poi a dir, son tre cerchietti Di grado in grado, come que' che lassi;

Tutti son pien di spirti maladetti: Ma perchè poi ti basti pur la vista, Intendi come e perchè son constretti.

D'ogni malitia ch'odio in cielo acquista, Ingiuria è il fine; et ogni fin cotale O con forza, o con frode altrui contrista.

Ma perchè frode è de l'huom proprio male. Più spiace a Dio; e però stan di sutto Gli frodolenti, e più dolor gli assale.

De' violenti il primo cerchio è tutto; Ma perchè si fa forza a tre persone, In tre gironi è distinto e construtto.

A Dioi, a se, al prossimo si pone Far forza; dico in se, et in lor cose, Com'udirai con aperta ragione. Morte per forza, e ferute dogliose, Nel prossimo si danno; e nel su'havere Ruine, incendi, e tollete dannose:

Onde homicide, e ciascun che mal fiere, Guastatori, e prendon tutti tormenta Lo giron primo per diverse schiere.

Puote huomo haver in se man violenta, E ne' suoi beni: e però nel secondo Giron convien che sanza prò si penta,

Qualunque priva se del vostro mondo, Biscazza, e fonde la sua facultate, E piange là dov'esser dee giocondo.

Puossi far forza nella Deitate Col cor negando, e bestemmiando quella, E spregiando natura e sua bontate;

E però lo minor giron suggella Del segno suo e Sodoma e Caorsa, E chi spregiando Dio col cor favella.

La frode, ond'ogni conscienza è morsa, Può l'huomo usare in colui che'n lui fida, Et in quei che fidanza non imborsa.

Questo modo di retro par ch'uccida Pur lo vincol d'amor che fa natura; Onde pel cerchio secondo s'annida 72

Ipocrisia, lusinghe e chi affattura Falsità, ladroneccio e simonia, Rossian, baratti e simile lordura.

Per l'altro modo quel amor s'oblia, Che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto, Di che la fede special si cria;

Onde nel cerchio minore; ov'è'l punto Dell' universo in sù che Dite siede, Qualunque trade in eterno è consunto.

Et io: Maestro, assai chiato procede La tua ragion, et assai ben distingue Questo baratro, e'l popol che'l possede,

Ma dimmi: quei de la palude pingue, Che mena'l vento, e che batte la pioggia, E che s'incontran con si aspre lingue,

Perchè non dentro de la citta roggia. Son ei puniti, se Dio gli ha in ira? E se non gli ha, perchè son a tal foggia?.

Et egli a me: perchè tanto delira, Diese, l'ingegno tuo da quel che sole? Over la mente dove altrove mira?

Non ti rimembra di quelle parole Con lequai la tua Etica pertratta Le tre disposition che'l ciel non vole?

Incontinenza

Incontinenza, malitià e la matta Bestialitate? e come incontinenza Men Dio offende, è men biasimo accatta?

Se tu riguardi ben questa sentenza, E rechiti a la mente chi son quelli Che su di fuor sostengon penitenza:

Tu vedrai ben, perchè da questi fella Sien dipartiti, e perchè men crucciata La divina Giustitia gli marrelli.

O sol che sani ogni vista turbata; Tu mi contenti sì, quando tu solvi; Che, non men chè saver, dubbiar m'aggrata.

Ancor' un poco'ndietro ti rivolvi, Diss'io, là dove di ch'usura offende La divina bontate, e'l groppo solvi.

Filosofia, mi disse, à chi l'attende Nota non pur in una sola parte, Come natura lo su'corso prende

Dal divino ntelletto, e da su' arte. E se tu ben la tua Fisica note, Tu troverai, non dopo molte carte,

Che l'arte vostra quella quanto pote Segue, come'l Maestro fa il discente, Sì che vostr'arte a Dio quasi è nipote.

## INFERNO. CANTO XL

Da queste due, se tu ti rechi a mente, Lo Genesi dal principio convene Prender sua vita, et avanzar la gente.

E perchè l'usuriere altra via tene, Per se natura, e per la sua seguace Dispregia, poi ch'in altro pon la spene.

Ma seguimi horamai, che'l gir mi piace?
Che i Pesci guizzan su per l'orizonta;
E'l carro tutto sovra'l coro giace,

E'l balzo via là oltre dismonta.

Il fine del Canto undecimo.

# ARGOMENTO.

CANTO

Primo girone del settimo circolo dove si puniscono i violenti nel prossimo suo. Il Minautoro che si cibava di carne umana, emblema de' grandi e degli assassini. I Centauri.

Venimmo, alpestro, e per quel ch'iv' er'anco, Tal, ch'ogni vista ne sarrebe schiva.

Qual'è quella riuna che nel fianco Di là da Trento l'Adice percosse, O per tremoto, o per sostegno manco:

Che da cima del monte, onde si mosse, Al piano è sì la roccia discoscesa, Ch'alcuna via darrebbe a chi sù fosse:

G 2

# INFERNO. CANTO XII.

Cotal di quel burrato era la scesa: E'n su la punta de la rotta lacca L'infamia di Creti era distesa,

76

Che fu concetta ne la falsa vacca; E quando vide noi se stessa morse; Sì come quei, cui l'ira dentro fiacca.

Lo savio mio Virgilio gridò: Forse Tu credi che quì sia'l Duca d'Atene Che su nel mondo la morte ti porse.

Partiti, bestia, che questi non vene Ammaestrato da la tua sorella, Ma vassi per veder le vostre pene.

Quale quel toro che si lancia in quella, C'ha ricevuto già'l colpo mortale, Che gir non sa, ma quà e là saltella:

Vid'io lo Minotauro far cotale; E quegli accorto gridò: corri el varco; Mentre ch'è in furia, è buon che tu ti cale.

Cosi prendemmo via su per lo scarco Di quelle pietre che spesso moviensi Sotto mie' piedi per lo nuovo carco.

Io gia pensando, e quel disse: tu pensi Fors'a questa ruina ch'è guardata Da quell' ira bestial ch'i hora spensi. Hor vo'che sappi che l'altra fiata Ch'i discesi quà giù nel basso'nferno, Questa roccia non era ancor tagliata.

Ma certo poco pria ( se ben discerno ) Che venisse colui che la gran preda Levò a Dite del cerchio superno,

Da tutte parti l'alta valle feda Tremò sì, ch'i pensai che l'universo Sentiss' amor, per lo qual è chi creda

Più volte'l mondo in chaos converso : Et in quel punto questa vecchia roccia Quì et altrove tal fece riverso.

Ma ficca gli occhi a valle, che s'approccia La riviera del sangue, in la qual bolle Qual che per violenza in altrui noccia.

O cieca cupidigia, o ira folle Che sì ci sproni ne la vita corta, E ne l'eterna poi sì mal c'immolle!

I' vidi un'ampia fossa in arco torta, Come quella che tutto'l piano abbraccia, Secondo c'havea detto la mia scorta:

E tra'l piè de la ripa et essa in traccia Correan Centauri armati di saette, Come solean nel mondo andar a caccia.

 $G_3$ 



## INFERNO. CANTO XII.

Vedendoci calar ciascun ristette,. E de la schiera tre si dipartiro, Con archi et asticciuole prima elette.

~>8

E l'un gridò da lungi: a qual martire Venite voi che scendete la costa? Ditel costinci; se non, l'arco tiro.

Lo mi Maestro disse: la risposta Farem noi a Chiron costà di presso: Mal fu la voglia tua sempre sì tosta.

Poi me tentò, e disse: quegli è Nesse Che morì per la bella Dejanira, E fè di se la vendetta egli stesso:

E quel di mezzo ch'al petto si mira, E'1 gran unhirone, il qual nudrì Achille: Quell'altr' è Folo che fu sì pien d'ira.

D'intorn'al fosso vanno a mille a mille, Saettando qual anima si svelle
Del sangue più che sua colpa sortille.

Noi ci appressammo a quelle fiere snelle: Chiron prése uno strale, e con la cocca Fece la barba indietro a le mascelle.

Quando s'hebbe scoperta la gran bocca, Disse a' compagni: siete voi accorti, Che quel di rietro muove ciò callo tocca? Così non soglion far i piè de' morti. E'l mi buon Duca, che già eli era a petto Ove le due nature son consorti,

Rispose: ben è vivo, e sì soletto Mostrarli mi convien la valle buia: Necessità lo induce, e non diletto.

Tal si parti da cantar alleluia,

Che ne commise quest'officio novo:

Non è ladron, nè io anima fuia;

Ma per quella virtù, per cu'io movo
Li passi miei per sì selvaggia strada;
Danne un de' tuoi, a cu' noi siamo a provo;

Che ne dimostri là ove si guada; E che porti costu'in su la groppa; Che non è spirto che per l'acr vada.

Chiron si volse in su la destra poppa, E disse a Nesso: torna e sì gli guida, E fa cansar, s'altra schiera v'intoppa.

Noi ci movemmo con la scorta fida-Lungo la proda del bollor vermiglio; Ove i bolliti facen alte strida.

I vidi gente sotto infino al ciglio; E'l gran Centauro disse: ci son tiranni Che dier nel sangue, e nell'haver di pigli Quiv'è Alessandro, e Dionisio fero : Che fè Cicilia haver dolorosi anni:

E quella fronte c'ha'l pel così nero, E' Azzolino; e quell'altro ch'è biondo, E' Obizo da Esti, il qual per vero

Fu spento dal figliastro su nel mondo. Allor mi volsi al Poeta, e quei disse: Questi sia hor primo, et io secondo.

Poco più oltre'l Centauro s'affisse Sovr'una gente che'n fin a la gola Parea che di quel Bulicame uscisse,

Mostrocci un'ombra da l'un canto sola, Dicendo: colui fesse in grembo a Dio Lo cor che'n su Tamigi ancor si cola.

Poi vidi genti che di fuor del rio Tenean la testa, et ancor tutto'l casso: E di costor assai riconobb'io.

Così a più a più si facea basso Quel sangue sì che copria pur li piedi: E quivi fu del fosso il nostro passo.

Sì come tu da questa parte vedi Lo Bulicame che sempre si scema, Disse'l Centauro, voglio che tu credi Lo fondo suo, infin ch'ei si raggiunge,

Ove la tirannia convien che gema,

La divina giustitia di quà punge Quell' Atila che fu flagello in terra; E Pirro, e Sesto, et in eterno munge

Le lagrime che col bollor diserra A Rinier da Corneto, a Rinier pazzo Che fecero a le strade tanta guerra;

Poi si rivolse e ripassossi'l guazzo-

Il fine del Canto duodecimo.



# CANTO XIII.

### ARGOMENTO.

Secondo girone ove sono puniti li violenti contro se medesimi, tanto i suicide, quanto que'che si sono fatti uccidere. Descrizione del di loro supplizio. Le arpie e le cagne negre, doppio emblema degli affanni che cagionano la noja della vita.

ON era ancor di là Nesso arrivato, Quando noi ci mettemmo per un bosco Che da nessun sentiero era segnato.

Non frondi verdi, ma di color fosco; Non rami schietti, ma nodosi e'nvolti; Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco.

Non han sì aspri sterpi nè si folti, Quelle fiere selvagge che'n odio hanno Tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutt' harpie ler nidio fanno, Che cacciar de le Strofade i Troiani Con tristo annuntio di futuro danno.

Ale hanno late, colli, e visi humani, Piè con artigli, pennuto'l gran ventre: Fanno lamenti in sù gli alberi strani.

E'l buon Maestro: prima che più entre, Sappi che se' nel secondo girone, Mi cominciò a dire, e sarai mentre

Che tu verai ne l'horribil Sabbione; Però riguarda ben: si vederai Cose che torrian fede al mi' sermone.

I sentia d'ogni parte traher guai, E non vedea persona che'l facesse; Perch'i tutto smarrito m'arrestai.

I credo ch'ei credette ch'io credesse Che tante voci uscisser tra que bronchi, Da gente che per noi si nascondesse:

Però, disse'l Maestro, se tu tronchi. Qualche fraschetta d'una d'este piante, I pensier c'hai si faran tutti monchi.

Allor porsi la mano un poco avante, E colsi un ramuscel da un gran pruno: E'1 tronco suo gridò: perchè mi schiante?

# 84 INFERNO CANTO XIII.

Da che fatto fù poi di sangue bruno, Ricominciò a gridar: perchè mi sterpi? Non hai tu spirto di pietate aluno?

Huomini fummo, e hor sem fatti sterpi: Ben dovrebb'esser la tua man più pia, Se state fossim'anime di serpi.

Come d'un stizzo verde che arso sia Da l'un de' lati, che da l'altro geme, E cigola per vento che va via;

Così di quella schieggia usciva inseme Parole e sangue, ond'i lasciai la cima Cadere, e stetti come l'huom che teme.

S'eglì havesse potuto creder prima, Rispose'l savio mio, anima lesa, Ciò c'ha veduto, pur con la mia rima,

Non havefebbe in te la man distesa: Ma la cosa incredibile mi fece Indurlo ad ovra ch'à me stesso pesa.

Ma dilli, chi tu fosti; si che'n vece D'alcun'ammenda tua fama rinfreschi Nel mondo sù, dove tornar gli lece.

E'I tronco: si col dolce dir m'adeschi, Ch'i non posso tacere: e voi non gravi, Perch'io un poco a ragionar m'inveschi. I son colui che tenni ambo le chiavi Del cuor di Federigo, e che le volsi Serrando e disserrando sì soavi,

Che dal secreto suo quasi ogn'huom tolsi; Fede portai al glorioso uffitio Tanto, ch'i ne perde' le venne e'i polsi.

La meretrice, che mai dal l'hospitio Di Cesare non torse gli occhi putti, Morte commune e de le corti vitio,

Infiamme contra me gli animi tutti; E gl'infiammati infiammar sì Augusto, Che lieti honor tornaro in tristi lutti.

L'animo mio per disdegnoso gusto, Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto.

Per le nuove radici d'esto legno Vi giuro che giamai non ruppi fede Al mi' Signor che fù d'honor sì degno :

Et se di voi alcun nel mondo riede, Conforti la memoria mia che giace Ancor del colpo ch'invidia le diede.

Un poco attese, e poi da ch' ei si tace, Dissel' Poeta a me: non perder l'hora, Ma parla e chiedi a lui se più ti piace, Ond'io a lui: dimandal' tu ancora Di quel che credi ch'a me satisfaccia; Ch'i non potrei, tanta pietà m'accora.

Però ricominciò: se l'huom ti faccia Liberamente ciò chel' tuo dir prega, Spirito'ncarcerato, ancor ti piaccia

Di dirne, come l'anima si lega In questi nocchi, e dinne, se tu puoi, S'alcuna mai di tai membra si spiega.

Allor soffiò lo tronco forte, e poi Si convertì quel vento in cotal voce: Brevemente sarà riposto a voi.

Quando si parte l'anima feroce Del corpo, ond'ella stessa s'è disvelta. Minos la manda a la settima foce.

Cade in la sélva, e uon l'è parte scelta. Ma là, dove fortuna la belestra, Quivi germoglia, come gran di spelta.

Surge in vermena et in pianta silvestra, L'harpie pascendo poi de le sue foglie Fanno dolor, et al dolor finestra.

Come l'altre, verrem per nostre spoglie, Ma non però ch'alcuna sen' rivesta, Che non è giusto haver ciò c'huom si toglie. Quì le trascineremo, e per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi, Ciascun al prun de l'ombra sua molesta.

Noi eravamo ancor al tronco attesi Credendo ch'altro ne volesse dire, Quando noi fummo d'un romor sorpresi,

Similemente a colui che venire Sente'l porco e la caccia a la sua posta, Ch'ode le bestie e la frasche stormire.

Et ecco due alla sinistra costa Nuti e graffiati, suggendo sì sorte, Che della selva rompen'ogni rosta.

Quel dinanzi: hor accorri, accorri morte; E l'altro, cui pareva tardar troppo, Gridava: Lano sì non furo accorte

Le gambe tue a le giostre del toppo. E poi che forse gli fallia la lena, Di se e d'un cespuglio fece un groppo.

Dirietr'a loro era la selva piena Di nere cagne, bramose e correnti, Come veltri ch'uscifcer di catena.

In quel che s'appiato miser li denti, E quel dilaceraro a brano a brano: Poi sen' portar quelle membra dolenti.

H 2

Presemi allor lo mio Duca per mano, E menommi al cespuglio che piangea Per le rotture sanguinenti in vano.

O Giacopo, dicea, da Sant' Andrea, Che t'è giovato di mi fare schermo? Che colpa ho io de la tua vita rea?

Quando'l Maestro su sovr'esso sermo;
Disse: chi sosti che per tante punte
Sossi col sangue doloroso sermo;

E quegli a noi: o anime, che giunte Siet' a veder lo stratio dishonesto C'ha le mie frondi sì da me disgiunte,

Raccoglietel', al piè del tristo cesto. I fui della città che nel Battista Cangiò'l primo padrone, ond'e' per questo

Sempre con l'arte sua la farà rista: E se non fosse ch'n sù'l passo d'Arno Riman ancor di lui alcuna vista,

Quei cittadin che poi la rifondarno, . Sovra'l cener che d'Atila rimase, Havrebber fatto lavorare indarno.

I fei giubbetto a me de le mie case.

Il fine del Canto decimoterzo.



## CANTO XIV.

# ARGOMENTO.

Terzo girone nello quale sono punite tre sorti di violenze. Quella contro Dio, ossia l'empietà; quella contro natura, ossia la Sodomia; a quella contro la società, ossia l'usura. Descrizione dei suplicio degli empj. Allegoria sopra il tempo e sopra i fiumi dell' Inferno.

Mi strinse, raunai le fronde sparte, E rendelle a colui ch'era già roco.

Indi venimmo al fine, ove si parte Lo secondo giron dal terzo, e dove Si vede di giustitia horribil arte.

A ben manifestar le cose nove, Dico che arrivammo ad una landa Che dal suo letto ogni pianta rimove,

H 3

# INFERNO. CANTO XIV.

La dolorosa selva l'è ghirlanda Intorno, come'l fosso tristo ad essa: Onivi fermammo i piedi a randa a randa.

Lo spazzo er'una rena arida e spessa Non d'altra foggia fatta che colei Che sù da' piè di Caton gia soppressa.

O vendetta di Dio, quanto tu dei. Esser temuta da ciascun che l'egge Ciò che fù manifesto a gli occhi miei!

D'anime nude vidi molte gregge, Che piangean tutte assai miseramente, E parea posta lor diversa legge.

Supin giaceva in terra alcuna gente:
Alcuna si sedea tutta raccolta:
Et altr'andava continuamente.

Quella che giva intorno era più molta, E quella men che giacev'al tormento; Ma più al duolo havea la lingua sciolta.

Sovra tutto'l sabbion d'un cader lento Pioven di fuoco dilatate falde, Come di neve in alpe sanza vento.

Quali Alessandro in quelle parti calde D'India vide sovra lo suo stuoio Fiamme cader insin a terra salde: Perch'ei provide a scalpitar lo suolo Con le sue schiere, perciò ch'el vapore. Me' si stingueva, mentre ch'era solo;

Tale scendeva l'eternale ardore, Onde la rena s'accendea, com'esca Sotto focile, a doppiar lo dolore.

Sanza riposo mai era la tresca De le misere mani, hor quindi hor quinci Iscotendo da se l'arsura fresca.

I comincia: Maestro, tu che vinci Tutte le cose, fuor ch'i Dimon duri Ch'a l'intrar de la porta incontro uscinci;

Chi è quel grande che non par che curi Lo'ncendio, e giace dispettoso e torto, Sì che la pioggia non par che'l maturi?

E quel medesmo che si fue accorto, Ch'i dimandava'l mio Duca di lui, Gridò: qual i fui vivo, tal son morto:

Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui Crucciato, prese la folgore acuta. Onde l'ultimo di percosso fui:

O s'egli stanchi gli altri a muta a muta, In Mongibello, a la fucina negra, Chiamando: buon Vulcano, ainta, ainta:

# INFERNO CANTO XIV.

Si com'ei fece a la pugna di Flegra; E me saetti di tutta sua forza, Non ne potrebb'havea vendett'allegra.

92

Allora'l Duca mio parlò di forza: Tanto ch'i non l'havea si forte udito; O Capaneo sin ciò che non s'ammorza

La tua superbia, se' tu più punito; Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Sarebb'altuo furor dolor compito.

Poi si rivol's a me con miglior labbia, Dicendo: quel fù l'un de' sette Regi Ch'assiser Tebe; egli hebbe, e par ch'egli habbia

Dio in dispregio, e poco par che'l pregi: Ma, com'i dissi lui, li suoi dispetti Son al suo petto assai debiti fregi.

Hor mi vien dietro, e guarda che non metti Ancor li piedi ne la rena arsiccia, Ma sempr'al bosco tien li piedi stretti,

Tacendo divenimmo la ve spiccia Fuor de la selva un picciol fiumicello, Il cui rossor ancor mi raccapriccia.

Quale del Bulicame esce'l ruscello Che parton poi tra lor le peccatrici, Tal per la rena giù sen'giva quello, Lo fondo suo et ambo le pendici Fatt'eran pietra, e i margini da lato: Perch'i m'accorsi che'l passo era lici.

Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato Poscia che noi intrammo per la porta, Il cuì sogliare a nessun è serrato;

Cosa non fù da gli tu' occhi scorta Notabile, com'è'l presente rio Che sopra se tutte fiammelle ammorta;

Queste parole fur del Duca mio:
Perch'i pregai che mi largisse'l pasto,
Di cui largito m'haveva'l disio.

In mezzo'l mar sied'un paese guasto, Diss'eglì allora, che s'appella Creta, Sotto'l cui rege fù già'l mondo casto.

Una montagna v'è che già fù lieta D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida; Hor'è deserta, come sosa vieta.

Rhea la scelse già per cuna fida Del suo figliuolo, e per celarlo meglio, Quando piangea vi facea far le grida.

Dentro dal monte stà dritt'un gran veglio.

Che tien volte le spalle inver Damiata.

E Roma guarda sì come suo speglio.

# 14 INFERNO. CANTO XIV.

La sua testa è di fin oro formata, E puro argento son le braccia, e'l petto, Poi è di rame infino a la forcata

Da ind'in giuso è tutto ferro eletto, Salvo che'l destro piede è terra cotta, E stà'n sù quel più che'n sù l'altro eretto.

Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta D'una fessura che lagrime goccia, Lequali accolte foran questa grotta.

Lor corso in questa valle si diroccia: Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; Poi sen'va giù per questa stretta doccia.

Insin là ove più non si dismonta, Fanno Cocito, e qual sia quello stagno Tu'l vederai, però quì non si conta.

Et io a lui: se'l presente rigagno Si deriva così dal nostro mondo, Perchè ci appar pur a questo vivagno?

Et egli a me: Tu sai ch'el luogo è tondo, E tutto che tu si venuto molto Pur a sinistra giù calando al fondo,

Non se' ancor per tutto'l cerchio volto: Perchè se cosa n'apparisce nova, Non dee addur maraviglia al tu' volto. Et io ancor: Maestro, ove si trova
Flegetonte, e Lethe, che dell'un taci,
E l'altro dì che si fa d'esta piova?

In tutte tue question certo mi piaci, Rispose: ma'l bollor dell'acqua rossa Dovea ben solver l'una che tu faci.

Lethe vedrai, ma non in questa fossa, Là ove vanno l'anime a lavarsi, Quando la colpa pentuta è rimossa.

Poi disse: homai è tempo da scostarsi Dal bosco; fa che diretr' a me vegne: Li margine fan via, che non son arsi,

E sopra lor ogni vapor si spegne.

Il fine del Canto decimoquarto.

L I Google

# CANTO X V.

# ARGOMENTO.

Sequela dello terzo girone. Supplicio de' violenti contro natura, cioè de' Sodomiti Conversazione di Danse col suo Precettore.

DORA cen' porta l'un de' duri margini, E'l fumo del ruscel di sopra adhuggia, Sì che dal foco salva l'acqua e gli argini.

Quale i Fiamminghi tra Guizzante e Buggia, 'Temendo'l fiotto che'n lor s'aventa, Fanno lo schermo, perchè'l mai si fuggia;

E quale i Padovan lungo la Brenta, Per difender lor ville e lor castelli, Anzi che Chiarentana il caldo senta.

A tale imagin'eran fatti quelli, . Tutto che nè sì alti, nè sì grossi (Qual che si fosse) lo Maestro felli.

Già

Già eravam della selva rimossi Tanto ch'i non havrei visto dov'era, Perch'io'ndietto rivolto mi fossi;

Quando'ncontrammo d'anime una schiera Che venia lungo l'argine, e ciascuna Ci riguardava, come suol da sera

Guardar l'un l'altro sotto nuova luna; E sì ver noi aguzzavan le ciglia, Come'l vecchio sartor fa ne la cruna.

Così adocchiato da cotal famiglia, Fui conosciuto da un che mi presse Per lo lembo, e gridò: qual maraviglia!

Et io; quando'l suo braccio a me distese, Ficcai glì occhi per lo corto aspetto, Sì ch'el viso abbrucciato non difese

La conoscenza sua al mio intelletto: E chinando la mano a la sua faccia, Risposi: siete voi quì, ser Brunetto?

E quegli: O figliuol mio, non ti dispiaccia Se Brunetto Latini un poco teco Ritorna in dietro, e lascia, andar la traccia.

Io dissi lui: quanto posso ven' preco, E se volete che con voi m'assegia, Farol, se piace a costui che vò seco.

I

O figliuol, disse, qual di questa greggia S'arresta punto, giace poi cent'anni Sanz'arrostarsi, quando'l foco il feggia.

Però và oltre, i ti verrò a' panni, E poi rigiugnerò la mia masnada Che và piangendo i suoi eterni danni.

I non osava scender de la strada Per andar par di lui, ma'l capo chino Tenea, com'huom che riverente vada.

Ei cominciò: Qual fortuna, o destino, Anzi l'ultimo dì quà giù ti mena? E chi è questi che mostra'l camino?

Là sù di sopra in la vita serena, Rispos'io lui, mi smarrì in una valle, Avanti che l'età mia fosse piena.

Pur hiermatiina le volsi le spalle: Questi m'apparve ritornando in quella, E reducemi a cà per questo calle.

Et egli a me : se tu segni tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto, Se ben m'accorsi ne la vita bella:

E s'i non fossi sì per tempo morto, Veggendo'l Cielo a te così benigno, Dato t'hayrei a l'opera conforto.

- Google

Ma quallo'ngrato popolo maligno
Che discese da Fiesole ab antico,
E tien'ancor del monte e del macigno:

Ti si farà, per tu' ben far, nimico, Et è ragion che tra gli lazzi sorbi Si disconvien frutare il dolce fico.

Vecchia fama nel mondo li chiam'orbi; Gent' avara, invidiosa e superba: Da lor costumi fa che tu ti forbi.

La tua fortuna tant'honor ti serba. Che l'una parte e l'altra havranno fame Di te: ma lungi fia dal becco l'herba.

Faccian le bestie Fiesolane strame Di lor medesme, e non tocchin la pianta; S'alcuna surge ancor nel lor letame,

In cui riviva la sementa santa Di quei Roman che vi rimaser, quando Fù fatto'l nidio di malitia tanta.

Se fosse pieno tutto'l mio dimando, Risposi lui, voi non saresti ancora De l'humana natura posto in bando:

Ch'in la mente m'è fitta, e hor m'accora, La cara buona imagine paterna Di voi, quando nel mendo ad hora ad hora

#### 100 INFERNO. CANTO XV.

M'insegnavate come l'huom s'eterna: E quant'io l'habbi in grato, mentr'io vivo, Convien che ne la lingua mia si scerna.

Ciò che narrate di mio corso scrivo, E serbolo a chiosar con altro testo A donna che saprà, s'a lei arrivo.

Tanto vogli'o che vi sia manifesto, Pur che mia conscienza non mi garta, Ch'a la fortuna, come vuol, son presto.

Non è nuova a gli orecchi miei tal arra: Però giri fortuna la sua rota, Come le piace, e'l villan la sua marra.

Lo mi Maestro allora in sù la gota Destra si volse'ndietro e riguardommi, Poi disse: ben ascolta chi la nota.

Nè per tanto di men parlando vommi Con ser Brunetto, e dimando chi sono Li suoi compagni più noti e più sommi.

Et egli a me : saper d'alcuno è buono, De gli altri fia laudabile tacerci, Che'l tempo saria corto a tanto suono.

In somma sappi che tutti fur cherci, E litterati grandi, e di gran fama, D'un medesmo peccato al mondo lerci.



Priscian sen' và con quella turba grama, E Francesco d'Accorso anco; e vedervi; S'havess' havuto di tal tigna brama,

Colui potei che dal servo de servi Fù transmutato d'Arno in Bacchiglione, Ove lasciò li mal protesi nervi.

Di più direi, ma'l venir e'l sermone Più lungo esser non può; pero chi veggio Là surger nuovo fumo del Sabbione.

Gente vien, con laquale esser non deggio: Siati raccomandato'l mio Tesoro, Nel qual i vivo ancora, e più non cheggio.

Poi si partì, e parve di coloro Che corrono a Verona'l drappo verde Per la compagna; e parve di costoro

Quegli che vince, non colui che perde.

Il fine del Canto decimoquinto.



# CANTOXVI.

#### ARGOMENTO.

Sequela dello terzo girone, e de' violenti contro natura. Nel Canto precedente abbiamo veduto i Letterati. Qui si veggono i Guerrieri, macchiati della stessa bruttura. Caduta di Flegetonte nell' ottavo circolo.

De l'acqua che cadea ne l'altro giro, Simil a quel che l'arnie fanno rombo;

Quando tre ombre insieme si partiro, Correndo d'una torma che passava Sotto la pioggia dell' aspro martiro.

Venian' ver noi, e ciascuna gridava: Sostati tu ch'a l'habito ne sembri Esser' alcun di nostra terra prava. Ahimè! che piaghe vidi ne' lor membri Recenti e vecchie da le fiamme incese: Ancor men duol, pur ch'i me ne rimembri.

Allè lor grida il mio dottor s'attese: Volse'l viso ver me; et hora aspetta, Disse: a costor si vol esser cortese;

E se non fosse il fuoco che saetta La nattura del luogo, i dicerei Che meglio stesse a te, c'ha lor, la fretta.

Ricominciar, come noi ristemmo, hei! L'antico verso, e quand'a noi fur giunti, Fenno una ruota di se tutti e trei.

Qual solean i campion far nudi et unti, Avisando lor presa e lor vantaggio, Prima che sian tra lor battuti e punti;

Così rotando ciascuna il visaggio Drizzava a me, sì che'n contrario il collo Faceva a i piè continuo viaggio.

E se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi e nostri preghi, Cominciò l'uno, e'l tristo aspetto e brollo;

La fama nostra il tu' animo pieghi A dirne ch'i tu se', ch'i vivi piedi Così sicuro per lo'nferno freghi.

### 104 INFERNO. CANTO XVI.

Questo, l'orme di cui pestar mi vedi, Tutto che nudo e dipelato vada, Fu di grado maggior che tu non credi:

Nepote fu della buona Gualdrada: Guidoguerra hebbe nome, e in sua vita Fece col senno assai e con la spada.

L'altro ch'appresso me la terra trita, E Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce Nel mondo sù dovria esser gradita:

Et io che posto son loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, e certo La fiera moglie più ch'altro mi noce.

S'io fosse stato dal fuoco coverto, Gittato mi sarei tra lor di sotto, E credo che'l dottor l'havria sofferto.

Ma perch'i mi sarei brucciato e cotto 3 Vinse paura la mia buona vogiia Che di lor abbracciar mi facea ghiotto.

Poi cominciai: Non dispetto, ma doglia La vostra condition dentro mi fisse Tanto, che tardi tutta si dispoglia,

Tosto che questo mio Signor mi disse Parole, per lequali io mi pensai Che qual voi siete, tal gente venisse, Di vostra terra sono, e sempre mai L'ovra di voi e gli honorati nomi Con affettion ritrassi et ascoltai.

Lascio lo fole, e vò pe' dolci pomi Promessi a me per lo verace Duca: Ma fino al centro pria convien ch'i tomi.

Se lungamente l'anima conduca Le membra tue, rispose quegli allora, . E se la fama tua dopo te luca;

Cortesia e valor di se dimora Ne la nostra Città sì come sole? O se del tutto se n'è gito fora?

Che Guglielmo Borsiere, il qual si dole Con noi per poco, e và là co i compagni, Assaì ne crucia con le sue parole.

La gente nuova, e' subiti guadagni Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, sì che tu già ten'piagni!

Così gridai con la faccia levata, E i trè che ciò inteser per risposta, Guardar l'un l'altro, com'il ver si guata.

Se l'altre volte sì poco ti costa, Risposser tutti, il satisfar altrui; Felice te che sì parli a tua posta!

## 106 INFERNO. CANTO XVI.

Però se campi d'esti luoghi bui, E torni a riveder le belle stelle, Quando ti gioverà dicer, io fui;

Fa che di noi a la gente favelle. Indi rupper la ruota, et a fuggirsi Ale sembiaron le lor gambe snelle.

Un amen non saria potuto dirsi Tosto così, com'ei furo spariti: Perch'al Maestro parve di partirsi.

Io lo seguiva, e poco eravam'iti, Che'l suon dell'acqua n'era sì vicino, Che per parlar saremmo a pena uditi.

Come quel fiume c'ha proprio camino Prima da monte Veso in ver levante Da la sinistra costa d'Apennino;

Che si chiama Acqua cheta suso avante Che si divalli giù nel basso letto; Et a Forlì di quel nome è vacante;

Rimbomba là sovra san Benedetto De l'alpe per cadere ad una scesa, Dove dovria per mille esser ricetto;

Così giù d'una ripa discoscesa Trovammo risonar quell'acqua tinta, Sì che'n poc'hora havria l'orecchia offesa. Io haveva una corda intorno cinta, E con essa pensai alcuna volta Prender la Lonza a la pelle dipinta.

Poscia che l'hebbi tutta da me sciolta, Sì come'l Duca m'havea comandato, Porsila a lui aggroppata e tavolta:

Ond'ei si volse inver lo destro lato, Et alquanto di lungi da la sponda La gittò giuso in quell'alto burrato.

E pur convien che novità risponda, Dicea fra me medesmo, al nuovo cenno Che'l Maestro con gli occhi sì seconda.

Ahi quanto cauti gli huomini esser denno.

Press'a color che non veggon pur l'opra,

Ma per entro i pensier miran col senno.

Ei disse a me: tosto verrà di sopra, Ciò ch'i attendo e che tuo pensier sogna; Tosto convien ch'al tuo viso si scopra.

Dè l'huom chiuder le labbra, quant'ei pote; Però che senza colpa fa vergogna:

Ma qui tacer nol posso, e per le note Di questa comedia, lettor, ti giuro, S'elleno non sian di lunga gratia vote,

## 108 INFERNO. CANTO XVI.

Ch'i vidi per quell'aer grosso e scuro Venir nuotando una figura in suzo, Meravigliosa ad ogni cuor sicuro;

Sì come torna colui che và giuso Tal volta a solver ancor ch'aggrappa A scoglio, à altro che nel mar è chiuso,

Che'n sù si stende, e da pie si rattrapa.

Il fine del Canto decimosesto.

CANTO



### CANTO XVII.

#### ARGOMENTO.

Descrizione del mostro della frode chiamato Gerione. Egli porta sopra le spalle i due Poeti sino alfondo dell' ottavo circolo. Ma prima di lasciare il settimo, il Dante dà un' occhiata a ciò che gli resta da vedere nello terzo girone, e rinviene quivi gli Usuraj, ch'egli appella violenti contro la società.

Che passa monti, e rompe mura et armi: Ecco colei che tutto'l mondo apuzza.

Sì cominciò lo mi' Duca a parlarmi, Et accenolle che venisse a proda Vicin al fin de' passegiatti marmi;

K

### 110 INFERNO. CANTO XVII.

E quella sozza imagine di froda Sen' venne, et arrivò la testa e'l busto: Man sù la riva non trasse la coda.

La faccia sua era faccia d'huom giusto, Tanto benign'havea di fuor la pelle, E d'un serpente tutto l'altro fusto.

Due branche havea pilose insin l'ascelle: Lo dosso, e'l petto, et amendue le coste Dipinte havea di nodi e di rotelle.

Con più color sommesse e sopraposte Non fer ma' in drappo Tartari, nè Turchi; Nè fur tai tele per Aragne imposte.

Come tal volta stanno a riva i burchi, Che parte sono in acqua, e parte in terra; E come là tra li Tedeschi lurchi

Lo Bevero s'assetta a far sua guerra; Così la fiera pessima si stava Sù l'orlo che di pietra il sabbion serra.

Nel vano tutta sua coda guizzava, Torcendo'n sù la venenosa forca, Ch'a guisa di scorpion la punta armava.

Lo Duca disse: hor convien che si torca La nostra via un poço infin a quella Bestia malyagia, che colà si corca. Però scendemmo a la destra mammella, E dieci passi femmo in sù lo stremo Per ben cessar la rena e la fiammellas;

E quando noi a lei venuti semo, Poco più oltre veggio in sù la rena Gente seder propinqua al luogo semo.

Quivi'l Maestro, acciò che tutta piena Esperienza d'esto giron porti, Mi disse, hor và, e vedi la lor mena.

Li tuoi ragionamenti sian là corti: Mentre che torni, parlerò con questa, Che ne conceda i suoi homeri forti.

Così ancor sù per la strema testa. Di quel settimo cerchio tutto solo Andai, ove sedea la gente mesta.

Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo: Di quà, di là soccorien con le mani Quando a' vapori, e quand'al caldo suolo.

Non altrimenti fan di state i cani Hor co' piedi ; hor col ceffo ; quando morsi Da pulci son, da mosche, ò da tafani.

Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, Ne' quali il doloroso foco casca; Non ne connobbi alcun; ma i m'accorsi

K 2

## 112 INFERNO. CANTO XVII.

Che dal collo a ciascun pendea una tasca C'havea certo color, e certo segno, E quindi par che'l lor occhio si pasca;

E com'io riguardando tra lor vegno, In una borsa gialla vidi azurro Che di Leon havea faccia e contegno.

Poi procedendo di mio sguardo il curro.
Vidin' un' altra più che sangue rossa
Mostrar un Oca bianca più che burro.

Et un che d'una scrosa azurra e grossa Segnat' haveva'l su' sacchetto biancho, Mi disse: che fai tu in questa sossa?

Hor te ne và, e perchè se' viv'anco; Sappi che'l mi'vicin Vitaliano Sederà quì dal mio sinistro canto.

Con questi Fiorentin son Padovano: Spesse fiate m'intruonan gli orecchi Gridando: vegna il cavalier sovrano,

Che recherà la tasca co i tre becchi: Quì distorse la bocca, e di fuor trasse La lingua, come bue che'l naso lecchi.

Et io temendo no' più star crucciasse Lui che di poco star m'have' ammonito, 'Tornami'ndietro da l'anime lasse. Trovai lo Duca mio ch'era salito Già sù la groppa del fiero animale; E disse a me: hor sie forte et ardito;

Homai si scende per sì fatte scale: Monta dinanzi, chi vogli esser mezzo, Sì che la coda non possa far male.

Qual è colui, c'ha sì presso'l risprezzo De la quartana, c'ha già l'unghia smorte, E triema tutto, pur guardando il rezzo;

Tal divenn'io a le parole porte, Ma vergogna mi fer le sue minacce, Che'nnanzi a buon Signor fa servo forte.

I m'assetta'in sù quelle spallacce: Sì volli dir, ma la voce non venne Com'i credetti, fà che tu m'abbracce.

Ma esso ch'altra volta mi sovvenne, Ad alto forte, tosto ch'io montai, Con le braccia m'avvinse e mi sostenne:

E disse: Gerion, muoviti homai, Le rote larghe, e lo scender sia poco: Pensa la nuova soma che tu hai.

Come la navicella esce di loco In dietro, in dietro, sì quindi si tolse, E poi ch'al tutto si sentì a gioco;

K 3

## 154 INFERNO. CANTO XVII.

Là'v'era'l petto, la coda rivolse, . E quella tesa com'anguilla mosse, . E con le branche l'acre a se raccolse.

Maggior paura non credo che fosse, Quando Fetonte abbandonò gli freni; Perchè'l ciel, come pare, anchor si cosse;

Nè quando Icaro misero le reni Sentì spennar per la scaldata cera, Gridando'l padre a lui, mala via tieni:

Che fu la mia, quando vidi ch'i era, Nell'aer d'ogni parte, e vidi spenta Ogni veduta fuor che della fiera.

Ella sen'và nuotando lenta, lenta: Rota e discende, ma non me n'accorgo, Se non ch'al viso e di sotto mi venta.

I sentia già da la man destra il gorgo Far sotto noi un'horribile stroscio: Perchè con gli occhi in giù la testa sporgo.

Allor fu' io più timido allo scoscio: Però ch'i vidi fuochi, e senti pianti; Ond'io tremando tutto mi raccoscio.

E vidi poi che nol vedea davanti, Lo scender e'l girar, per li gran mali Che s'appressavan da diversi canti. Come'l falcon ch'è stato assai sù l'ali, Che senza veder logoro, od uccello Fa dire al falconier, ohimè tu cali!

Discende lasso, onde si muove snello Per cento rote, e da lungi si pone Dal su' Maestro disdegnoso e fello;

Così ne pose al fondo Gerione A pied'a piè de la stagliata rocca, E, discarcate le nostre persone,

Sì deleguò, come da corda cocca.

Il fine del Canto decimosettimo.

# CANTO XVIII.

#### ARGOMENTO.

Divisione dell' ottavo circolo, il dicui fondo è ripartito in dieci valli ossia budella concentriche: quivi ogni specie di frode vedesi punita.

Descrizione della prima e seconda valle che contiene gli autori di corruttele e di lusinghe.

Tutto di pietra e di color ferrigino, Come la cerchia cho d'intorno'l volge.

Nel dritto mezzo del campo maligno Vaneggia un pozzo assai largo e profondo, Di cui sur loco diceràl' ordigno. Quel cinghio che riman'adunque è tondo, Tra'l pozzo e'l piè dell' alta ripa dura, Et ha distinto in dieci valli il fondo. Quale, dove per guardia de le mura, Più e più fossi cingon i castelli, La parte dove e' son rendon sicura:

Tal imagine quivi facean quelli, E com'a tai fortezze da lor sogli A la ripa di fuor son ponticelli;

Così da imo de la roccia scogli Moven che ricidien gli argini e' fossi, Infin'al pozzo ch'ei tronca e raccogli.

In questo loco, da la schiena scossi Di Gerion, trovammoci: e'l Poeta Tenne a sinistra, et io dietro mi mossi.

A la man destra vidi nuova piéta, Nuovi tormenti, e nuovi frustatori; Di che la prima bolgia era repleta.

Nel fondo erano ignudi i peccatori:
Dal mezzo in quà ci venian verso'l volto;
Di là con noi, ma con passi maggiori;

Come i Roman per l'esercito molto, L'anno del giubileo, sù per lo ponte, Hanno a passar la gente modo tolto,

Che da l'un lato tutti hanno la fronte Verso'l castello, e vanno a santo Pietro; Da l'altra sponda vanno verso'l monte.

### 118 INFERNO. CANTO XVIII.

Di quà, di là, sù per lo sasso tetro · Vidi Dimon cornuti con gran ferze, Che li batten crudelmente di retro.

Ahi come facen lor levar le berze A le prime percosse! e già nessuno Le seconde aspettava, nè le terze.

Mentr'io andava, gli occhi miei in uno Furo scontrati, et io si tosto dissi: Già di veder costui non son digiuno.

Perciò a figurarlo gli occhi affissi; E'l dolce Duca meco si restette, Et assenti ch'alquanto in dietro gissi;

E quel frustato celar si credette Bassando'l viso, ma poco gli valse, Ch'io dissi: tu che l'occhio a terra gette,

Sc le fattion che porti, non son false; Venetico se' tu Caccianimico: Ma che ti mena a si pungenti salse?

Et egli a me: mal volentier lo dico; Ma sforzami la tua chiara favella, Che mi fa sovvenir del mondo antico.

I fui colui che la Ghisola bella Condussi a far la voglia del Marchese, Come che suoni la sconcia novella. E non pur io qui piango Bolognese: Anzi n'è questo luogo tanto pieno, Che tante lingue non son hora apprese

A dicer sipa tra Savena e'l Reno; E se di ciò vuoi fede ò testimonio; Recat' à mente il nostro avaro seno.

Cosi parlando il percosse un demonio De la sua scuriada, e disse: via Roffian, qui non son femine da conio.

I mi raggiunsi con la scorta mia: Poscia con pochi passi divenimmo Là, dov'un scoglio de la ripa uscia.

Assai leggieramente quel salimmo, E volti a destra sopra la sua scheggia, Da quelle cerchie eterne ci partimmo.

Quando noi fummo là, dov'ei vaneggia Di sotto, per dar passo a gli sferzati, Lo Duca disse: attienti, e fa che feggia

Lo viso in te di quest'altri mal nati, A quali ancor non vedesti la faccia, Però che son con no'insieme andati.

Dal vecchio ponte guardavam la traccia Che venia verso noi dall'altra banda, E che la ferza similmente schiaccia.

## 120 INFERNO. CANTO XVIII.

Il buon Maestro sentra mia dimanda Mi disse: Guarda quel grande che vene, E per dolor non par lagrima spanda.

Quant' aspetto reale ancor ritené! Quegli è Jason che per cuore e per senno Li Colchi del Monton privati fene.

Ello passò per l'isola di Lenno, Poi che l'ardite femine spietate. Tutti li maschi loro a morte dienno.

Ivi con segni ecn parole ornate Isifile ingannò la giovinetta, Che prima tutte l'altre havea ingannate:

Lasciolla quivi grivida e soletta. Tal colpa a tal martiro lui condanna, Et anco di Medea si fa vendetta.

Con lui sen'và chi da tal parte inganna, E questo basti de la prima valle Saper, e di color che'n se assanna.

Già eravam là've lo stretto calle Con l'argine secondo s'incrociccchia, E fa di quello ad un'altr'arco spalle.

Quindi sentimmo gente che si nicchia Ne l'altra bolgia, e che col muso sbuffa, E se medesma con le palme picchia.

Le

Le ripe eran grommate d'una mussa Per l'halito di giù che vi s'appasta, Che con gli occhi e col naso facea zussa.

Lo fondo è cupo si, che non ci basta Loco a veder, senza montar al dosso Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta.

Quivi venimmo, e quindi giù nel fosso Vidi gente attussata in uno sterco Che da gli human privati parea mosso;

Et mentre che la giù con l'occhio cerco, Vid'un col capo si di merda lordo, Che non parea s'era laico o cherco

Quei mi sgridò: Perchè se' tu si'ngordo Di riguardar più me che gli altri brutti? Et io a lui: Perchè, se ben ricordo,

Già t'ho veduto co' capelli asciutti, E se' Alessio Interminei da Lucca: Però t'adocchio più che gli altri tutti.

Et egli allor battendosi la zucca: Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe Ond'i non hebbi mai la lingua stucca.

Appresso ciò, lo Duca; fa che pinghe, Mi disse, un poco'l viso più avante; Si che la faccia ben con gli occhi atthinghe

L

## 122 INFERNO. CANTO XVIII;

Di quella sozza e scapigliata fante Che là si graffia con l'unghia merdose, Et hor s'accoscia et hor'è in piede stante.

Thaida e la puttana, che rispose Al drudo suo, quando disse: ho io gratie Grandi appo te? anzi maravigliose.

E quinci sian le nostre viste satie.

Il fine del Canto decimoottavo.



## CANTO XIX.

#### ARGOMENTO.

Terza valle ove sono puniti i Simoniaci, non men per avere venduto che comprato Beneficj. Imprecazione contro i gran possedimenti, e contro l'avarizia della Chiesa.

SIMON Mago, o miseri seguaci, Che le cose di Dio, che di bontate Deon essere spose, voi rapaci

Per oro e per argento adulterate!

Hor convien che per voi suoni la tromba,

Però che ne la terza bolgia state.

Già eravamo a la sequente tomba, Montati dello scoglio in quella parte Ch'a punto sovra'l mezzo fosso piomba.

L-2

#### 124 INFERNO. CANTO XIX.

O somma sapienza, quant'è l'arte Che mortr' in terra, in cielo e nel mal mondo, E quanto giusto tua virtù comparte!

I vidi per le coste e per lo fondo Piena la pietra livida di forì, D'un largo tutti, e ciascun era tondo.

Non mi parean men ampi, ne maggiori, Che quei che son nel mio bel san Giovanni Fatti per luoghi de' battezzatori:

L'un de gli quali, ancor non è molt'anni, Rupp'io per un che dentro v'annegava, E questo sia suggel ch'ogn'huomo sganni.

Fuor de la bocca a ciascun soperchiava D'un peccator li piedi, e de le gambe Infin al grosso, e l'altro dentro stava.

Le piante eran'accese a tutti intrambe: Perchè sì forte guizzavan le giunte, Che spezzate haverian ritorte e strambe.

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte Muoversi pur sù per l'estrema buccia; 'Tal era lì da' calcagna a le punte.

Chi è colui, Maestro, che si cruccia Guizzando più che gli altri suoi consorti; Diss'io, e cui più rossa fiamma succia? Et egli a me : Se tu vuoi ch'i ti porti Là giù per quella ripa che più giace; Da lui saprai de' se e de' suoi torti.

Et io: Tanto m'è bel, quant'a te piace; Tu sei Signor, e sai chi non mi parto Dal tuo volere, e sai quel che si tace.

Allhor venimmo in sù l'argine quarto:
Volgemmo, e discendemmo a mano stanca
Là giù nel fondo foracchiato et arto.

E'l buon Maestr' ancor da la su'anca Non mi dipose, sin mi giunse al rotto Di quei che sì piangeva con la zanca.

O qual che se'; che'l di sù tien di sotto, Anima trista come pal commessa, Comincia'io a dir, se puoi, fa motto.

Io stava come'l Frate che confessa Lo perfido assassin che poi ch'è fitto, Richiama lui, perc'iè la morte cessa:

Et ei grido: se' tu già costi ritto, Se' tu già costì ritto, Bonifatio? Di parrecchi anni mi mentì lo scritto.

Se' tu sì tosto di quell' haver satio, Per lo qual non temesti torre a inganno La bella donna, e di poi farne stratio?

 $L_3$ 

#### 126 INFERNO. CANTO XIX.

Tal mi fec'io, qua' son color che stanno Per non intender ciò ch'è lor risposto, Quasi scornati, e risponder non sanno.

Allor Virgilio disse: dilli tosto, Non son colui, non son colui che credi. Et io risposi com'a me fù imposto;

Perchè lo spirto tutti storse i piedi:
Poi sospirando, e con voce di pianto,
Mi disse: dunque che a me richiedi?

Se di saper ch'io sia ti cal cotanto, Che tu habbi però la ripa scorsa; Sappi ch'io fui vestito del gran manto.

E veramente fui figliuol dell'Orsa, Cupido sì per avanzar gli Orsatti, Che sù l'havere, e qui mi misi in borsa.

Di sott'al capo mi son gli altri tratti, Che procedetter me simoneggiando, Per la fessura de la pietra piatti.

Là giù cascherò io altresì, quando Verrà colui ch'io credea che tu fossi, Allor ch'i feci'l subito dimando.

Ma più è'l tempo già ch'i piè mi cossi; E ch'io son stato così sottosopra, Ch'ei non starà piantato co' piè rossi: Che dopo lui verrà di più laid'opra. Di ver ponente, un pastor senza legge, Tal che convien che lui e me ricopra.

Novo Jason sarà, di cui si legge Ne' Maccabei; e com'a quel fu molle Suo Re, così fi' a lui chi Francia regge.

Io non so s'i mi fui quì troppo folle, Ch'i pur risposi lui a questo metro: Deh hor mi di, quanto tesoro volle

Nostro Signor in prima da san Pietro, Che ponesse le chiavi in sua balia? Certo non chiese, senon, vienmi dietro.

Nè Pier, nè gli atri chiesero a Mathia Oro ò argento; quando fù sortito Nel luogo che perdè l'anima ria.

Però ti stà, che su se' ben punito, E guarda ben la mal tolta moneta Ch'esser ti fece contra Carlo ardito:

E se non fosse ch'ancor lo mi vieta La reverenza de le somme chiavi Che tu tenesti ne la vita lieta;

I userei parolo ancor più gravi, Che la vostr'avaritia il mond'attrista Calcando i buoni, e sù levando i pravi.

#### 128 INFERNO. CANTO XIX.

Di voi, pastor, s'accorse'l Vangelista, Quando colei che siede sovra l'acque, Puttaneggiar co i Regi a lui fù vista;

Quella che con le sette teste nacque, E da le diece corna hebb'argomento, Fin che virtute al suo marito piacque.

Fatto v'havete Dio d'oro e d'argento, E che altr' è da voi a l'idolatre, Senon ch'egli uno, e voi n'onrate cento?

Ahi Constantin di quanto mal fù matre, Non la tua conversion, ma quella dote, Che da te prese il primo ricco patre.

E mentre gli cantava cotai note, O ira, o conscienza che'l mordesse, Forte springava con ambo le piote.

I credo ben ch'al mi' Duca piacesse, Con sì contenta labbia sempre attese Lo suon de le parole vere espresse!

Però con ambo le Braccia mi prese, E poi che tutto sù mi s'hebbe al petto, Rimontò per la via onde discese:

Nè si stancò d'havermi a se ristretto, Sin men' portò sovra'l colmo dell'arco Che dal quarto al quint' argine è tragetto.

# INFERNO. CANTO XIX.

Quivi soavemente spose il carco, Soave per lo scoglio sconcio et erto Che sarebbe a le capre duro varco:

Indi un altro vallon mi fu scoverto.

Il fine del Canto decimonono.



### CANTO XX.

## ARGOMENTO.

Quarta valle dove sono puniti coloro che si spacciano per Profeti. Osservazione circa l'origine di Mantova. Astrologhi, Stregoni e Streghe.

I nuova pena mi convien far versi, E dar materia al ventesimo Canto Della prima canzon ch'è de sommersi.

Io era già disposto tutto quanto A riguardar ne lo scoverto fondo Che si bagnava d'angoscioso pianto:

E vidi gente per lo vallon tondo Venir tacendo e lagrimando, al passo Che fanno le letane in questo mondo. Come'l viso mi scese in lor più basso, Mirabilmente apparve esser travolto Ciascun dal mento al principio del casso,

Che da le reni era tornato'l volto, Et indietro venir li convenia, Perchè'l veder dinanzi era lor tolto.

Forse per forza già di parlasia Si travolse così alcun dal tutto: Ma io nol vidi, ne credo che sia.

Se Dio ti lassi, Lettor, prender frutto Di tua lettione, hor pensa per te stesso, Com'i potea tener lo vio asciutto;

Quando la nostra imagine da presso Vidi sì torta che'l pianto de gli occhi Le natiche bagnava per lo fesso.

Certo i piangea poggiato ad un de' rocchi Del duro scoglio sì, che la mia scorta Mi disse: Ancor se' tu de gli altri sciocchi?

Quì vive la pietà quand'è ben morta: Chi e più scelerato di colui Ch'al giudicio divin passion porta?

### 132 INFERNO. CANTO XX.

Drizza la testa, drizza, e vedi a cui S'aperse, a gli occhi de' Teban, la terra, Quando gridavan tutti: dove rui,

Anfiarao? perchè lasci la guerra? E non restò di ruinar a valle Fin a Minos che ciascheduno afferra.

Mira c'ha fatto petto de le spalle: Perchè volle veder troppo d'avante, Di retro guardo, e fà ritroso calle.

Vedi Tiresia che mutò sembiante . Quando di maschio femina divenne, Cangiandosi le membra tutte quante,

E prima poi ribatter le convenne Li due serpenti avolti con la verga, Che riavesse le maschili penne.

Aronra è quei che'l ventre se gli s'atterga, Che ne' monti di Luni, dove ronca Lo Carrarese che di sotto alberga,

Hebbe tra bianchi marmi la spelonca Per sua dimora: ond'a guardar le stelle E'l mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricuopre le mamelle Che tu non vedi, con le treccie sciolte, Et hà di là ogni pilosa pelle;

Manto fù che cercò per terre molte; Poscia si pose là dove nacqu'io: Ond'un pocò mi piace che m'ascolte.

Poscia che'l padre suo di vita uscio, E venne serva la città di Baco; Questa gran tempo per lo mondo gio.

Suso in Italia bella giace un laco A piè de l'alpe che serra Lamagna Sovra Tiralli, et ha nome Benaco.

Per mille fonti credo e più si bagna Tra Garda e Valcamonica Apennino, De l'acqua che nel detto lago stagna.

Luogo è nel mezzo, là dove'l Trentino Pastore, e quel di Brescia, e'l Veronese Segnar poria, se fesse quel camino.

Siede Peschiera, bello e forte arnese, Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, Onde la riva intorno più discese.

M

## 134 INFERNO. CANTO XX.

Ivi convien che tuto quanto caschi Ciò ch'en grembo a Benaco star non pò; E fassì fiume giù pe' verdi paschi.

Tosto che l'acqua a correr mette cò, Non più Benaco, ma Mencio si chiama Fin a Governo, dove cade in Pò.

Non molto hà corso, che trova una lama Ne laqual si distende, e là mpaluda, E suol di state talhor esser grama.

Quindi passando la vergine cruda, Vide terra nel mezzo del pantano, Sanzo cultura e d'habitanti nuda.

Lì, per fuggire ogni consortio humano; Ristette co' suoi servi a far sue arti, E visse, e vi lasciò suo corpo vano.

Gli huomini poi, che'ntorno erano sparti; S'accolsero a quel luogo ch'era forte Per lo pantan c'havea da tutte sparti.

Fer la città sovra quell'ossa morte, E per colei che'l loco prima elesse, Mantoa l'appellar s'enz'altra sorte. Già fur le genti sue dentro più spesse; Prima che la mattia de' Casalodi Da Pinamonte inganno ricevesse

Però t'assenno che se tu mai odi Originar la mia terra altrimenti, La verità nulla menzogna frodi.

Et io: Maestro, i tuoi ragionamenti Mi son sì certi, e prendron sì mia fede, Che gli altri mi sarian carboni spenti.

Ma dimmi de la gente che procede, Se tu ne vedi alcun degno di nota, Che solo a ciò la mia mente risiede.

Allor mi disse: Quel che da la gota Porge la barba in sù le spalle brune, Fù quando Grecia fù di maschi vota

Sì, ch'a pena rimaser per le cune; Augure, e diede'l punto con Calcanta In Aulide, a tagliar la prima fune.

Euripilo hebbe nome, e così'l canta L'alta mia Tragedia in alcun loco: Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta.

M 2

### 136 INFERNO. CANTO XX.

Quell'altro, che ne' fianchi è così poco, Michele Scotto fù, che veramente De le magiche frode seppe il gioco.

Vedi Guido Bonatti: vedi Asdente, C'haver inteso al cuoio et a lo spago Hora vorrebbe, ma tardi si pente.

Vedi le triste che lasciaron l'ago, La spola, e'l fuso, e fecer s'indivine: Fecer malie con herba e con imago.

Ma vienn'homaì, che già tiene'l confine D'amendue gli hemisperi, e tocca l'onda Sotto Sibilia; Caino e le spine.

E già hier notte fù la luna tonda:
Ben ten' dee ricordar, che non ti nocque
Alcuna volta per la selva fonda.

Sì mi parlaya, et andayamo introcque.

Il fine del Canto ventesimo.



## CANTO XXI.

#### ARGOMENTO.

Valle quinta dove son puniti li Prevaricatori, li Giudici e Ministri che hanne mercato la Giustitia e la protezzione dei Re. Confabulazione co'. Demonj.

Cost di ponte in ponte, altro parlando Che la mia comedia cantar non cura, Venimmo; e tenevamo'l colmo, quando

Ristemmo per veder l'altra fessura Di Malebolge, e gli altri pianti vani, E vidila mirabilmente oscura.

Quale ne l'Arzanà de' Vinitiani Bolle l'inverno la tenace pece, A rimpalmar li legni lor non sani

F 3

## 138 INFERNO. CANTO XXI.

Che navicar non ponno; e'n quella vece Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel che più viaggi fece;

Chi ribatte da proda, e chi da poppa; Altri fa remi, et altri volge sarte; Chi terzeruolo et artimon rintoppa.

Tal non per fuoco, ma per divin'arte, Bollia la giuso una pegola spessa Che'nviscava la ripa d'ogni parte.

I vedea lei, ma non vedeva in essa Ma che le bolle che'l bollor levava; E gonfiar tutta e riseder compressa.

Mentre là giù fissamente mirava, Lo Duca mio dicendo: Guarda, guarda, Mi trasse a se del loco dov'i stava.

Allhor mi volsi, come l'huom cui tarda Di veder quel che li convien fuggire, E cui paura subita sgagliarda,

Che per veder non indugia'l partire: E vidi dietr'a noi un Diavol nero, Correndo sù per lo scoglio venire.

Ahi quant'egli era ne l'aspetto fero! E quanto mi parea ne l'atto acerbo, Con l'ale aperte e sovra piè leggero! L'homero suo, ch'era acuto e superbo, Carcava un peccator con ambo l'anche: Et ei tenea de' piè ghermito il nerbo.

-Del nostro ponte disse: O Malebranche, Ecc'un de gli antian di santa Zita: Mettete'l sotto, ch'i torno per anche

A quella terra che n'è ben fornita: Ogn'huom v'è barattier, fuor che Bonturo: Del nò per li denar vi si fa ita.

Là giù'l buttò, e per lo scoglio duro Si volse, e mai non fù mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo.

Quei s'attusso e tornò sù convolto: Ma i Demon che del ponte havean coperchio, Gridar: Quì non ha luogo il santo volto;

Quì si nuota altrimenti che nel Serchio; Però se tu non vuoi de nostri grassi, Non far sovra la pegola soverchio.

Poi l'addentar con più di cento raffi; Disser: coverto convien che qui balli, Sì che, se puoi, nascosamente accaffi.

Non altrimenti i cuochi a i lor vassalli Fann'attuffare, in mezzo la caldaia; La carne con gli uncin, perchè non galli.

# 140 INFERNO. CANTO XXI.

Lo buon Maestro: acciò che non si paia Che tu ci sii, mi disse, giù t'aquatta Dop'uno scheggio, ch'alcun schermo t'haia.

E per null'offension ch'a me sia fatta, Non temer tu, ch'i ho le cose conte, Perch'altra volta fui a tal baratta.

Poscià passò di là dal cò del pente: E com'ei giunse in sù la ripa sesta, Mestier gli fû d'haver sicura fronte.

Con quel furor e con quella tempesta Ch'escono i cani a dosso al poverello Che di subitò chiede ove s'arresta:

Usciron quei di sotto'l ponticello, E volser contra lui tutti i roncigli. Ma ei gridò: nessun di voi sia fello.

Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, Traggasi avanti l'un di voi che m'oda; E poi di roncigliarmi si consigli,

Tutti gridaron: Vada Malacoda. Perch'un si mosse, e gli altri stetter fermi; E venn' a lui dicendo: che gli approda.

Credi tu Malacoda qui vedermi Esser venuto; disse'l mi'Maestro, Securo già da tutt'i vostri schermi Senza voler di'vin e fato destro? Lasciàm'andar, che nel ciel è voluto Ch'i mostr'altrui questo camin sivelstro.

Allhor gli fù l'orgoglio si caduto, Che si lasciò cascar l'uncino a'- piedi; E disse a gli altri: Homai non sia feruto.

El Duca mio a me : O tu, che siedi Tra li scheggion del ponte quatto quatto, Sicuramente homai a me te riedi.

Perch'i mi mossi, et a lui venni ratto: E i diavoli si fecer tutti avanti, Sich'io temetti non tenesser patto.

Così vid'io già temer li fanti Ch'uscivan pattegiati di Caprona, Veggendo se tra nemici cotanti.

I m'accostai con tutta le persona Lungo'l mi' Duca, e non torceva gli occhi Da la sembianza lor ch'era non buona.

Ei chinavan gli raffi; e, Vuoi ch'i'l tocchi, Dicevan l'un con l'altro, in su'l groppone? E rispondean: sì fa che glie n'accocchi.

Ma quel Demonio che tenea sermone Col Duca mio, si volse tutto presto; E disse: Posa, posa, Scarmiglione.

## B42 INFERNO. CANTO XXI.

Poi disse a noi: Più oltre andar per questo "
Scoglio non si potrà, però che giace
Tutto spezzato al fondo l'arco sesto;

E se l'andar avanti pur vi piace, Andatavene sù per questa grotta: Presso è un'altro scoglio che via face.

Hier più oltre cinqu'hore, che quest'hotta, Mille dugento con sesanta sei Anni compier, che qui la via fù rotta.

I mando verso là di questi miei A rignardar s'alcun se ne sciorina: Gite con lor, ch'ei non saranno rei.

Tratti avanti Alichino, e Calcabrina; Comincio egli a dire; e tu Cagnazzo, E Barbariccia guidi la decina.

Libicocco vegn'oltre, e Draghignazzo; Ciriato, Sannuto, e Graffiacano, E Farfarello, e Rubicante pazzo.

Cercate'ntorno le bollenti pane:
Costor sien salvati insino a l'altro scheggio.
Che tutto'ntero và sovra le tane.

O me! Maestro, che è quel ch'i veggio, Diss'io? deh sen e corta andianci soli; Se tu sa'li; chi per me non la cheggio: Non vedi tu che digrignan li denti, E con le ciglia ne minaccian duoli?

Et egli a me: Non vo' che tu paventi; Lasciali digrignar pur a lor senno, Ch'ei fanno ciò per li lessi dolenti.

Per l'argine sinistro volta dienno, Ma prim'havea ciascun la lingua stretta Co i denti verso lor Duca per cenno;

Et egli havea del cul fatto trombetta.

Il fine del Canto ventesimoprimo.



### CANTO XXII.

#### ARGOMENTO.

Seguito della quinta valle. Prevaricatori che hanno mercato le grazie e gl'impieghi. Duello di due Demonj. Passaggio alla sesta valle.

VIDI già cavalier muover campo, E cominciare stormo, e far lor mostra, E tal volta partir per loro scampo:

Corridor vidi per la terra vostra, O Aretini; e vidi gir gualdane, Ferir torniamenti, e muover giostra,

Quando con trombe e quando con campane, Con tamburi e con cenni di castella, E con cose nostrali e con istrane:

Nè.

Nè già con sì diversa cemmamella Cavalier vidi muover nè pedoni; Nè nave a segno di terra ò di stella,

Noi andavam con li dieci Demoni, Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa Co i santi, et in taverna co i ghiottoni.

Pur a la pegola era la mia intesa, Per veder de la bolgia ogni contegno, E de la gente ch' entro v' era incesa.

Come Delfini, quando fanno segno A' marinar con l'arco de la schiena, Che sargomentin di campar lor legno:

Talhor così ad allegiar la pena Mostrav'alcun de' peccatori'l dosso, E nascondeva in men che non balena.

E com'a l'orlo dell'acqua d'un fosso Stan li ranocchi, purcon muso fuori, Sì che celan'i piedi e l'altro grosso;

Sì stavan d'ogni parte i peccatori: Ma come s'appressava Barbariccia, Così si ritraean sotto i bollori.

N

## 146 INFERNO. CANTO XXII:

Io vidi, et anco il cor me n'accappriccia, Uno aspettar così, com' egl'incontra Ch'una rana rimane e l'altra spiccia:

E Graffiacan che gli era più di contra, Gli arroncigliò le'mpegolate chiome, E trasse'l sù, che mi parve una lontra.

I sapea già di tutti quant'il norme, Sì li notai quando furon' eletti, E poi che si chiamaro, attesi come.

O Rubicante, fa che tu gli metti Gli unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi, Gridavan tutt'insieme i maladetti.

Et io: Maestro mio, fa se tu poi, Che tu sappi chi è lo sciagurato Venuto a man de gli aversari suoi.

Lo Duca mio li s'accostò a lato, Domandollo ond'e' fosse, e quei rispose: I fui del regno di Navarro nato;

Mia madre a servo d'un Signor mi pose, Che m'havea generato d'un ribaldo Distruggitor di se e di sue e di sue cose, Por fui famiglio del buon Re Tebaldo; Quivi mi misi a far baratteria Di ch'i rendo ragion in questo caldo.

E Ciriato, a cui di bocca uscia D'ogni parte una sanna, come a porco, Gli fè sentir come l'una sdruscia.

Tra male gatte era venuto'l sorco:
Ma Barbariccia il chiuse con le braccia,
E disse: State'n là, mentr'io lo'nforco.

Et al Maestro mio volse la faccia, Dimanda, disse, ancor, se più disij Saper da lui, prima ch'altri'i disfaccia.

Lo Duca: Dunque hor di de gli altri rij, Conosci tu alcun che sia Latino, Sotto la pece? e quegli: I mi partij

Poco è da un che fù di la vicino: Così foss'io ancor con lui coperto! Ch'io non temerei unghia nè uncino,

E Libiccoco, Troppo havem sofferto, Disse: e presegli'l braccio col runciglio, Sì che stracciando ne portò un lacerto.

Nz

# 148 INFERNO. CANTO XXII.

Draghignazzo anche ei volle dar di piglio Giù dalle gambe: onde'l decurio loro Si volse'ntorno intorno con mal piglio.

Quand'elli un poco rappacciti foro; A lui ch'ancor mirava sua ferita, Dimando'l Duca mio senza dimoro,

Chi fù colui da cui mala partita Dì che fecesti per venire a proda? Et ei pispose: Fù frate Gomita,

Quel di Gallura, vasel d'ogni froda, C'hebbe i nimici di suo donno in mano; E fè lor sì, che ciascun se ne loda:

Denarsi tolse, e lasciogli di piano Si com'e' dice; e ne gli altri offici anch Barattier fu non picciol, ma sovrano.

Usa con esso donno Michel Zanche. Di Logodoro: et a dir di Sardigna Le lingue lor non si sentono stanche.

O me! vedete l'altro che digrigna: I direi anco, ma riemo ch'ello Non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E'l gran proposto volto a Farfarello Che stralunava gli occhi per ferire, Disse: Fatti'n costà malvagio uccello.

Se voi volete vedere, ò udire, Incomenciò lo spaurato approsso, Toschi ò Lombardi, i ne faro venire:

Ma stien le Malebranche un poco in cesso Sì che non teman de le lor vendette; Et io seggendo in questo luogo stesso,

Per un ch'io son, ne farò venir sette, Quando suffolerò com'è nostro uso Di far allhor che fuori alcun si mette.

Cagnazzo a cotal motto levò'l muso, Crollando'l capo, e disse: Odi malitia Ch'egli ha pensato per gittarsi giuso.

Ond'ei c'havea lacciuoli a gran divitia, Rispose: Malitioso son io troppo, Quando io procuro a' miei maggior tristitia.

Alichin non si tenne, e di rintoppo A gli altri, diss' a lui: Se tu ti cali, I non ti verrò dietro di gualoppo,

 $N_3$ 

## 150 INFERNO. CANTO XXII.

Ma batterò sovra la pace l'ali: Lascis'il colle, e sia la ripa scudo A veder se tu sol più di noi vali.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun da l'altra costa gli occhi volse, Quel prima ch'a ciò far era più crudo.

Lo Navarrese ben suo tempo colse: Fermò le piante a terra, et in un punto Saltò, e dal proposto lor si sciolse:

Di che ciascun di colpo fù compunto; Ma quei più che cagion fù del difetto. Però si mosse; e gridò: Tu se' giunto.

Ma poco valse, che l'ale al sospetto Non potero avanzar: quegli andò sotto, E quei drizzò volando suso il petto.

Non altrimenti l'anitra di botto, Quando'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, Et ei ritorna sù crucciato e rotto.

Irato Calcabrina della buffa, Volando dietro li tenne, invaghito Che quei campasse, per haver la zuffa: E come'l barattier fù disparito, Così volse gli artigli al suo compagno, E fù con lui sovra'l fosso ghermito.

Me l'altro fù bene sparvier grifagno Ad artigliar ben lui; et amendue Cadder nel mezzo del bollente stagno.

Lo caldo schermitor subito fue; Ma però di levarsi era niente, Sì havean inviscate l'ale sue.

Barbariccia con gli altri suoi dolente, Quattro ne fè volar da l'altra costa, Con tutt'i raffi; et assai prestamente

Di quà di là disceser alla posta:
Porser gli uncini verso gl'impaniati
Ch'eran già cotti dentro dalla crosta?

E noi lasciammo lor cos'impacciati.

Il fine del Canto ventesimosecondo.

# CANTO XXIII.

#### ARGOMENTO.

Discesa della sesta valle dove sono puniti gl'ipocriti. Passaggio alla settima valle.

IL ACITI, soli, e senza compagnia, N'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo; Come frati minor vanno per via.

Volt'era in sù la favola d'Isopo Lo mi pensier, per la presente rissa, Dov'ei pariò de la rana e del topo:

Che più non si pareggia mò et issa, Che l'un con l'altro fa; se ben s'accoppia Principio e fine con la mente fissa.

E come l'un pensier de l'altro scoppia, Così nacque di quello un'altro poi Che la prima paura mi fè doppia. I pensava così: Questi per noi Sono scherniti e con danno e con beffa Sì fatta, ch'assai credo che lor noi.

Se l'ira sovra'l mal voler s'agueffa, Ei ne verranno dietro più crudeli Che cane a quella lepre ch'egli acceffa.

Gia mi sentia tutti arricciar li peli De la paura, e stava indietro intento; Quand'i dissi: Maestro, se non celi

Te e me tostamente, i ho pavento Di Malebranche: noi gli havem già dietro; I gl'imagino sì che già li sento.

E quei: S'io fossi d'impiombato vetro, L'imagine di fuor tua non trarrei Più tosto a me, che quella dentro impetro.

Pur mò veniano i tuoi pensier tra miei Con simil atto e con simille faccia, Sì che d'intrambi un sol consigliol fei.

S'egli è che sì la destra costa giaccia, Che noi possiam ne l'altra bolgia scendere, Noi fuggirem l'imaginata caccia.

Già non compiè di tal consiglio rendere, Ch'io gli vidi venir con l'ale tese Non malto lungi, per volerne prendere.

# 154 INFERNO. CANTO XXIII.

Lo Duca mio di subitò mi prese, Come la madre ch'al romore è desta, E vede presso a se le fiamme accese;

Che prende'l figlio, e fugge, e non s'arresta, Havendo più di lui che di se cura, Tanto che solo una camicia vesta:

E giù dal collo de la ripa dura Supin si diede a la pendente roccia Che l'un de' lati a l'altra bolgia tura.

Non corse mai sì tosto acqua per doccia A volger ruota di molin terragno, Quand'ella più verso le pale approccia;

Come'l Maestro mio per quel vivagno Portandosene me sovra'l suo petto, Come suo figlio, e non come compagno.

A pena furo i piè suoi giunti al letto Del fondo giù, ch'ei giunser sù'l colle Sovr'esso noi; ma non gli era sospetto:

Che l'alta providenza che lor volle Porre ministri de la fossa quinta, Poter dipartirs' indi a tutti tolle.

La giù trovammo una genta dipinta Che giva intorno assai con lenti passi Piangendo, e nel sembiante stanca e vinta. Elli havean cappe con cappucci bassi Dinanz'a gli occhi, fatte della taglia Che in Cologna pe' monaci monaci fassi.

Di fuor dorate son sì ch'egli abbaglia, Ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, Che Federigo le mettea di paglia.

O in eterno faticoso manto!
Noi ci volgemm'ancor pur a man manca
Con loro'nsieme, intenti al tristo pianto.

Ma per lo peso quella gente stanca Venia sì pian, che noi eravam nuovi Di compagnia ad ogni muover d'anca.

Perch'i al Duca mio: Fà che tu truovi Alcun ch'al fatto il nome sì conosca, E gli occhi, sì andando, intorno muovi.

Et un che'ntese la parola Tosca, Diretr'a noi gridò: Tenete i piedi, Voi che correte sì per l'aura fosca:

Forse c'havrai da me quel che tu chiedi. Onde'l Duca si volse, e disse: Aspetta, E poi secondo'l suo passo procedi.

Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta De l'animo, col viso, d'esser meco: Ma tardavagli'l peso e la via stretta.

## \$56 INFERNO. CANTO XXIII.

Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco Mi rimiraron senza far parola; Poi si volsero'n se, e dicean seco:

Costui par vivo a l'atto della gola; E s'ei son morti, per qual privilegio Vanno scoverti della grave stola?

Poi disser a me: O Tosco, ch'al collegio De gl'Ipocriti tristi se' venuto, Dir chi tu se' non haver in dispregio.

Et io a lor: Fui nato e cresciuto Sovra'l bel fiume d'Arno a la gran villa; E son col corpo ch'i ho sempre havuto.

Ma voi siete, a cui tanto distilla, Quant'i veggio, dolor giù per le guancè? E che pena è in voi, che sì sfavilla?

Et un ripos'a me : Le cappe rance Son di piombo sì groffe, che li pesi Fan così cigolar le lor bilance.

Frati godenti fummo e Bolognesi; Iò Catalano, e costui Loderingo Nomati, e da tua terra insieme presi,

Come suol esser tolto un'huom solingo; Per conservar sua pace; e fummo tali Ch'ancor si pare intorno Gardingo. I cominciai: O frati, i vostri mali...
Ma più non dissi, ch'a gli occhi mi corse
Un crucifisso in terra con tre pali.

Quando mi vide, tutto si distorse, Soffiando ne la barba co'i sospiri. E'l frate Catalan ch'a ciò s'accorse,

Mi disse: Quel confitto, che tu miri, Consigliò i Farisel che convenia Porr'un huom per lo populo a' martiri.

Attraversato e nudo è per la via, Come tu vedi; et è mestier che senta Qualunque passa, com'ei pesa pria:

Et a tal modo il suocero si stenta In questa fossa, e gli altri dal concilio Che fù per li Guidei mala sementa.

Allor vid'io maravigliar Virgilio Sovra colui ch'era disteso in croce, Tanto vilmente nell' eterno esilio.

Poscia drizzo al frate cotal voce: Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci S'a la man destra giace alcuna foce,

Onde noi amendue posciamo uscirci, Senza constringer de gli angeli neri Che vegnan d'esto loco a dipartirci.

## 158 INFERNO. CANTO XXIII.

Rispose adunque: Più che tu non speri, S'appressa un sasso che da la gran cerchia Si move, e varca tutt'i vallon feri,

Salvo che questo è rotto e nol coperchia: Montar potrete sù per la ruina Che giace in costa e nel fondo soperchia.

Lo Duca stette un poco a testa china; Poi disse: Mal contava la bisogna Colui ch'i peccator di là uncina.

E'l frate: I udi già dir a Bologna Del Diavol vitii assai, tra quali udi Ch'egli è bugiardo e padre di menzogna.

Appreso'l Duca a gran passi sen'gi, Turbato un poco d'ira nel sembiante; Ond'io da gl'incarcati mi parti,

Dietr'a le poste de le care piante.

Il fine del Canto ventesimoterzo.

# CANTO XXIV.

## ARGOMENTO.

Discesa nella settima valle dove sono puniti i Ladri e Furfanti autori d'inganni e tradimenti.

L'N quella patte del giovanetto anno Che'l sole i crin sorto l'aquario tempra; E già le notti a mezzo, e i di sen'vanno:

Quando la brina in sù la terra assempra L'imagine di sua sorella bianca, Ma poco dura a la sua penna tempra;

Lo vilanello a cui la robba manca, Si leva e garda e vede la campagna Biancheggiar tutta, ond'ei si batte l'anca;

Ritorna a casa, e quà e là si lagna; Come'l tapin che non sa che si faccia; Poi riede e la speranza rincagnava,

E 2

### 160 INFERNO. CANTO XXIV.

Veggendo'l mondo haver murata faccia. In poco d'hora; e prende suo vincastro, E fuor le pecorelle a pascer caccia.

Così mi fece sbigottir lo mastro, Quand'i gli vidi sì turbar la fronte; E così tosto al mal giunse lo'mpiastro:

Che come noi venimmo al guasto ponte, Lo Duca a me si volse con quel piglio Dolce ch'i vidi in prima a piè del monte.

Le braccia aperse dopo alcun consiglio Eletto seco, riguardando prima Ben la ruina; e diedemi di piglio.

E come quei ch'adopera et istima, Che sempre par che'nnanzi si proveggia? Così levando me sù ver la cima

D'un ronchion, avisava un'altra scheggia; Dicendo: Sovra quella poi t'aggrappa, Ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia.

Non cra via da vestito di cappa: Che noi a pena, ei lieve, et io sospento, Potevam sù montar di chiappa in chiappa.

E se non fosse che da quel precinto, Più che da l'altra, era la costa corta: Non so di lui, ma io sarei ben vinto. Ma perchè Malebolge inver la porta Del bassissimo pozzo tutta pende, Lo sito di ciascuna valle porta;

Che l'una costa surge e l'altra scende. Noi pur venimmo infine in sù la punta Onde l'ultima pietra si scoscende.

La lena m'era del polmon sì munta Quando fui sù, ch'i non potea più oltre; Anzi m'assisi nella prima giunta.

Homai convien che tu così ti spoltre; Disse'l Maestro, che seggendo in piuma In fama non si vien, nè sotto coltre;

Sanza laqual chi sua vita consuma, Cotal vestigio in terra di se lascia, Qual fumo in aere et in acqua la schuma:

E però leva sù, vinci l'ambascia, Con l'animo che vince ogni battaglia, Se col suo grave corpo non s'accascia.

Più lunga scala con che si saglia, Non basta da costoro esser partito: Se tu m'intendi, hor fà sì che ti vaglia.

Leva'mi allor mostrándomi fornito Meglio di lena ch'i non mi sentia, E dissi: Và, ch'i son forte et ardito.

O 3

#### 162 INFERNO. CANTO XXIV.

Sù per lo scoglio prendemmo la via, Ch'era ronchioso, stretto, e malagevole, E certo più assai che quel di pria.

Parlando andava per non parer fievole: Ond'una voce uscio da l'altro fosso, A parole formar disconvenevole.

Non sò che disse, ancor che sovra'l dosso Possi dell'arco gia che varca quivi: Ma chi parlava ad ira parea mosso.

Io era volto in giù; ma gli occhi vivi Non potean ir al fondo per l'oscuro; Perch'i: Maestro, fà che tu arrivi

Da l'altro cinghio, e dismontiam lo muro; Che com'i odo quinci e non intendo, Così giù veggio e niente raffiguro.

Altra riposta, disse, non ti rendo, Senon lo far: che la dimanda honesta Si dee seguir con l'opera tacendo.

Noi discendemmo'l ponte da la testa, Ove s'aggiugne con l'ottava ripa; E poi mi fu la bolgia manifesta:

E vidiv'entto terribile stipa Di serpenti, e di sì diversa mena, Che la memoria il sangue ancor mi scipa. Più non si vanti Libia con sua rena; Che se Chelidri, Jaculi, e Pharee Produce, e Cencri con Amphesibena;

Nè tante pestilenze, nè sì ree Mostrò giamai con tutta l'Ethiopia, 'Nè con ciò che di sopra'l mar rosso èc.

Tra questa cruda e rristissima copia Correvan genti nude e spaventate, Senza sperar pertugio ò helitroppia.

Con serpi le man dietro havean legate: Quelle ficcavan per le ren' la coda E'l capo, et eran dinanz'aggrappate.

Et ecco ad un ch'era da nostra proda S'aventò un serpente che'l trafisse Là dove'l collo a le spalle s'annoda.

Nè I si tosto mai, nè O si scrisse, Com'ei s'accese, et arse, e cener tutto Convenne che cascando divenisse:

E poi che fù a terra sì distrutto, La polver si raccolse, e per se stessa In quel medesmo ritornò di butto.

Così per li gran savi si confessa Che la Fenice muore e poi rinasce, Quand'al cinquecentesim'anno appressa.

## 164 INFERNO. CANTO XXIV.

Herba ne biada in sua vita non pasce; Ma sol d'incenso lacrime e d'amomo; E nardo e mirra son l'ultime fasce.

E qual è quei che cade, e non sà como, Per forza di Démon ch'a terra il tira, O d'altra opilation che lega l'huomo;

Quando si leva, che'ntorno si mirá Tutto smarrito da la grande angoscia Ch'egli ha sofferta, e guardando sospira:

Tal era'l peccator levato poscia.

O giustitia di Dio quant'è severa,

Che cotai colpi per vendetta croscia!

Lo Ducă il dimando poi chi egli era; Perch'ei rispose: I piovvi di Toscana, Poco tempo è, in questa gola feră.

Vita bestial mi piacque, e non humana, Si com'a mul ch'i fui: son Vanni Fucci, Bestia, e Pistoia mi fù degna tana.

Et io al Duca: Dilli che non mucci, E dimanda qual colpa quà giù'l pinse; Ch'io'l vidi huom già di sangue e di corrucci.

E'i peccator ch'intese, non s'infinse; Ma drizzò verso me l'animo e'l volto, E di trista vergogna si dipinse. Poi disse: più mi duol che tu m'hai colto Ne la miseria dove tu mi vedi, Che quand'io fui dell'altra vita tolto.

I non posso negar quel che tu chiedi: In giù son messo tanto, perch'i fui Ladro a la sagrestia de' belli arredi,

E falsamente già fù apposto altrui. Ma perchè dì tal vista tu non godi, Se mai sarai di fuor da i luoghi bui,

Apri gli orecchi al mi'annuntio, et odi Pistoia in pria de' Neri si dimagra; Poi Firenze rinuova gente e modi.

Tragge Marte vapor di val di Magra, Ch'è di torbidi nuvoli involuto; E con tempesta impetuosa et agra Sopra campo Picen fia combattuto:

Ond'ei repente spezzera la nebbia,. Sì ch'ogni Bianco ne sarà ferutò:

E detto l'hò, perchè doler ti debbia.

Il fine del Canto ventesimoquarto.



### CANTO XXV.

#### ARGOMENTO.

Sequela della settima valle ove sono puniti i deliquenti di concussione.

Le mani alzò con ambedue le fiche, Gridando: Togli Dio, ch'a te le squadro.

Da indi in quà mi fur le serpi ainiche: Perch'una gli s'avolse allhor al collo, Come dicesse: I non vò che più diche:

Et un'altra a le braccia, e rilegollo Ribattendo se stessa sì dinanzi, Che non potea con esse dar un crollo.

Ahi Pistoia, Pistoia, che non stanzi D'incenerarti sì che più non duri! Poi che'n mal far lo seme tuo avanzi. Per tutti i cerchi de lo'nferno oscuri Spirto non vidi in Dio tanto superbo; Non quel che cadde a Tebe giù da' muri:

Ei sì fuggi che non parlò più verbo. Et io vidi un Centauro pien di rabbia Venir gridando: Ov'è, ov'è l'acerbo;

Maremma non cred'io che tante n'habbia, Quante biscie egli havea sù per la groppa, Infin ove comincia nostra labbia.

Sopra le spalle, dietro da la coppa, Con l'ali aperte gli giaceva un draco; E quello affoca qualunque s'intoppa.

Lo mi' Maestro disse: Quegli è Caco « Che sotto'l sasso di Monte Aventino Di sangue fece molte volte laco.

Non và co' suoi fratei un camino, Per lo furte che fraudolente fece Del grande armento ch'egli hebbe vicino:

Onde cessar le sue opere biece Sotto la massa d'Hercole che forse Gli ne diè cento, e non senti le diece.

Mentre che sì parlava, et ei trascorse; E tre spiritl venner sotto noi, De' quai nè io nè'l Duca mio s'accorse;

### 168 INFERNO. CANTO XXV.

Se non quando gridar: Chi siete voi? Perchè nostra novella si ristette; Et intendemmo pur ad essi poi.

I non gli conoscea: ma e' seguette, Come suol seguitar per alcun caso, Che l'un nominar l'altro convenette,

Dicéndo: Cianfa, dove fia rimaso? Perch'io, acciò che'l Duca stese attento, Mi posi'l dito sù dal mento al naso.

Se tu se' hor, Lettor, a creder lento Ciò ch'io dirò, non sarà maraviglia; Che io che'l vidi, a pena il mi consento.

Com'i tenea levate in lor le ciglia, Et un serpente con sei piè si lancia Dinanzi a l'uno, e tutto a lui s'appiglia.

Co' piè di mezzo gli avinse la pancia; E con gli anterior le braccia prese: Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia.

Gli diretanni a le cosce distese, E miseli la coda tr'amendue, E dietro per le ren' sù la ritese.

Hellera abbarbicata mai non fue Ad alber sì, come l'horribil fiera Per l'altrui membra aviticchio le sue:

Poi

Poi s'appiccar, come di calda cera Fossero stati, e mischiar lor colore: Nè l'un nè l'altro già parea quel ch'era.

Come procede innanzi da l'ardore, Per lo papiro suso, un color bruno, Che non è nero ancora e'l bianco more.

Gli altri due riguardavano, e ciascuno Gridava: O me, Augel, come ti muti! Vedi che già non se' nè due nè uno.

Già eran li due capi un divenuti, Quando n'apparver due figure miste In una faccia ov'eran due perduti.

Fer si le braccia due di quattro liste: Le cosce con le gambe, il ventre, e'l casso, Divenner membra che non fur mai viste.

Ogni primaio aspetto ivi era casso; Due e nessun l'imagine perversa Parea, e tal sen'gia con lento passo.

Come'l ramarro sotto la gran fersa De' di canicular, cangiando sepe, Folgore par, se la via attraversa:

Così parea venedo verso l'epe De gli altri due, un serpentello acceso, Livido e nero come gran di pepe.

P

## 170 INFERNO. CANTO XXV.

E quella parte donde prima è preso Nostro alimento, a l'un di lor trafisse? Poi cadde giuso innanzi lui disteso.

Lo trafitto il mirò, ma nulla disse: Anzi co' piè fermati sbadigliava; Pur come sonno o febbre l'assalisse.

Egli'l serpente, e quei lui riguardava: L'un per la piaga, e l'altro per la bocca Fumavan forte, e'l fumo s'incontrava.

Taccia Lucano homai là dove tocca Del misero Sabello e di Nassidio; Et attenda a udir quel c'hor si scocca.

Taccia di Cadmo e da d'Aretusa Ovidio: Che se quello in serpente, e quella infonte Converte poetando, i non l'invidio:

Che due nature mai a fronte a fronte Non trasmutò, sì ch'amendue le forme A cambiar lor materie fosser pronte.

Insieme si tisposero a tai norme, Che'l serpente la coda in forca fesse, E'l feruto ristrinse insieme l'orme.

Le gambe con le cosce seco stesse S'appicar, sì che'n poco la giuntura Non facea segno alcun che si paresse. Togliea la coda fessa la figura Che si perdeva là ; e la sua pelle Si facea molle, e quella di là dura.

I vidi entrar le braccia per l'ascelle; E' due piè de la fiera, ch'eran corti, Tont'allungar quant'accorciavan quelle.

Poscia li piè di rietro insieme attorti Diventaron lo membro che l'huom cela, E'l misero del suo n'havea due porti.

Mentre che'l fumo l'un e l'altro vela Di color nuovo, e genera'l pel suso Per l'una parte e da l'altra il dipela;

L'un si levò e l'altro cadde giuso, Non torcendo però le lucern'empie Sotto lequai ciascun cambiava muso.

Quel ch'era ditto, il trasse'n ver le tempie, È di troppa materia che'n là venne, Uscir gli orecchi de le gote scempie;

Ciò che non corse in dietro e si ritenne, Di quel soverchio fè naso a la faccia, E le labbra ingrossò quanto convenne:

Quel che giaceva, il muso innanzi caccia; E gli orrecchi ritira per la testa, Come face le corna la lumaccia:

P 2

E la lingua c'haveva unita e presta Prima a parlar, si fende, e la forcuta Nell'altro si richiude; e'l fumo resta.

L'anima ch'era fiera divenuta, Sufolando si fuge per la valle; E l'altro dietr'a lui parlando sputa.

Poscia gli volse le novelle spalle, E disse a l'altro: I vò che Buoso corra, Com'ho fatt'io, carpon per questo calle.

Così vid'io la settima zavorra Mutar e trasmutare; e qui mi scusi La novità, se fior la lingua abborra:

Et avegna che gli occhi miei confusi Fosser'alquanto, e l'animo smagato, Non poter quei fuggirsi tanto chiusi,

Ch'io non scorgesse ben Puccio Sciancato: Et era quei che sol da' tre compagni Che venner prima, non era mutato:

L'altr'era quel che tu, Gaville, piagni.

Il fine del Canto ventesimoquinto.



#### CANTO XXVI.

#### ARGOMENTO.

Valle ottava dove sono puniti li Generali che hanno adoprato più sovente il tradimento che il corraggio. I cattivi Consiglieri.

Che per mare e per terra batti l'ali, E per l'Inferno il tuo nome si spande.

Tra gli ladron trovai cinque cotali
Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna;
E tu in grande honranza non ne sali.

Ma se press'al mattin del ver si sogna, Tu sentirai di quà da picciol tempo Di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna.

E se già fosse, non saria per tempo: Così foss'ei! da che pur esser dee; Che più mi graverà, com' più m'attempo.

 $\mathbf{P}_{3}$ 

Noi ci partimmo e sù per le scalee, Che n'havean fatte i borni a scender pria, Rimontò'l Duca mìo, e trasse mee.

E proseguendo la solinga via Tra le schegge e tra i rocchi de lo scoglio Lo piè senza la man non si spedia.

Alhor mi dolsi et hora mi ridoglio, Quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, E più lo'ngegno affreno ch'i non soglio,

Perchè non corra che virtù nol guidi: Si che se stella buona, o miglior cosa M'ha dato'l ben, ch'i stesso nol m'invidi.

Quante il villan ch'al poggio si riposa, Nel tempo che colui che'l mondo schiara La faccia sua a noi tion meno ascosa:

Come la mosca cede a la zanzara, Vede lucciole giù per la vallea Forse colà ove vendemmia et ara:

Di tante fiamme tutta risplendea L'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, Tosto che fui là've'l fondo parea.

E qual colui che si vengiò con gli orsi, Vide'l carro d'Helia al dipartire, Quando i cavalli al cielo erti levorsi; Che nol potea sì con gli occhi seguire, Che vedess'altro che la fiamma sola Sì come nuvoletta in sù salire;

Tal si movea ciascuna per la gola Del fosso; che nessuna mostra il furto, Et ogni fiamma un peccator' invola.

I stava sovra'l ponte a veder surto; Sì che s'i non havesse un ronchin preso, Caduto sarei giù senz'esser urto.

E'1 Duca che mi vide tanto atteso, Disse: Dentro da' focchi son gli spiriti; Ciascun si fascia di quel ch'egli è inceso.

Maestro mio, risposi, per udirti Son'io più certo; ma già m'era aviso Che così fosse: e già voleva dirti,

Chi è'n quel foco che vien sì diviso Di sopra, che par surger de la pira Ov' Eteocle col fratel fù miso?

Risposemi: Là entro si martira Ulisse e Diomede ; e cos'insieme Alla vendetta corton com'a l'ira:

E dentro dalla lor fiamma si geme L'aguato del caval che fè la porta Ond'usci de' Romani'l gentil seme.

Piangevis'entro l'arte perchè morta Deidamia ancor si duol d'Achille; E del Palladio pena vi si porta.

S'ei posson dentro da quelle faville Parlar, dissi'io: Maestro, assai ten' prego E ripriego, che'l priego vaglia mille,

Che non mi facci de l'attender nego, Fin che la fiamma cornuta quà vegna; Vedi che del disio ver lei mi piego.

Et egli a me: La tua preghiera è degna. Di molta lode, et io parò l'accetto: Ma fà che la tua lingua si sostegna.

Lascia parlar a me, ch'i ho concetto Ciò che tu vuoi; che sarrebbero schivi, Perch'ei fur Greci, forse del tuo detto.

Poi che la fiamma fù venuta quivi Ove parv'al mio Duca tempo e loco; In questa forma lui parlar audivi:

O voi che siete due dentr'a un foco, S'i meritai di voi, mentre ch'io vissi, S'i meritai di voi assai o poco,

Quando nel mondo gli alti versi serissi; Non vi movete: ma l'un di voi dica, Dove per lui perduto a morir gissi.

Lo maggior corno della fiamma antica Cominciò a crollarsi mormorando, Pur come quella cui vento affatica:

Indi la cima quà e là menando, Come fosse la lingua che parlasse; Gitto voce di fuori e disse: Quando

Mi diparti da Circe che sottrasse Me più d'un'anno là presso a Gaeta, Prima che sì Enea la nominasse;

Nè dolcezza di figlio, nè la piéta Del vecchio padre; nè'l debito amore Loqual dovea Penelope far lieta,

Vincer poter dentro da me l'ardore Ch'i hebbi a divenir del mondo esperto, E de gli vitij humani, e del valore:

Ma misi me per l'alto mare aperto.
Sol con un legno, e con quella compagna.
Picciola dallaqual non fui deserto.

L'un lito e l'altro vidi insin la Spagna, Fin nel Marrocco, e l'isola de Sardi, E l'altre che quel mar intorno bagna.

Io e compagni eravam vecchi e tardi, Quando venimmo a quella foce stretta Ov'Hercole segno li suoi riguardi,

Accio che l'huom più oltre non si metta. Da la man destra mi lasciai Sibilia, Da l'altra già m'havea lasciata Setta.

O Frati, dissi, che per cento milia Perigli siete giunti a l'Occidente, A questa tanto picciola vigilia

De' vostri sensi, ch'è di rimanente, Non vogliate negar l'esperienza Diretr'al Sol del mondo senza gente.

Considerate la vostra semenza: Fatti non foste a viver come bruti; Ma per seguir virtute e conoscenza.

Li miei compagni fec'io sì acuti Con quest'oration picciola al camino, Ch'a pena poscia gli havrei ritenuti:

E volta nostra poppa nel mattino De' remi faccinno ale al folle volo, Sempr'acquistando del lato mancino.

Tutte le stelle già de l'altro polo Vedea la notte, e'l nostro tanto basso Che non surgeva fuor del marin suolo.

Cinque volte racceso e tante casso Lo lume era di sotto de la luna, Poi ch'entrati eravam nell'alto passo; Quando n'apparve una montagnà bruna Per la distantia, e parvem'alta tanto Quando veduta non'n'havev'alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto torno in pianto, Che da la nuova terra un turbo nacque, E percosse del legno il primo canto.

Tre volte il fè girar con tutte l'acque, A la quarta levar la poppa in suso, E la prora ire in giù, com'altrui piacque;

Infin che'l mar fù sopra noi richiuso.

Il fine del Canto ventesimosesto.



#### CANTO XXVII.

#### ARGOMENTO.

Seguela della valle ottava. Caso del Conte Guido, Guerriero senza parola, e Consigliere malvaggio.

Or la era dritta in sù la fiamma o queta, Per non dir più, e già da noi sen'gia Con la licenza del dolce Poeta.

Quand'un'altra che dietr'a lei venia, Ne fece volger gli occhi a la sua cima, Per un confuso suon che fuor n'uscia.

Come'l bue cicilian che mugghiò prima Col pianto di colui ( e ciò fù dritto ) Che l'havea temperato con sua lima,

Mugghiava con la voce de l'afflitto Sì che con tutto che fosse di rame Pur el pareva dal dolor trafitto;

Così



Così per non haver via nè forame, Dal principio del foco in suo linguaggio Si convertivan le parole grame.

Ma poscia c'hebber colto lor viaggio Sù per la punta, dandole quel guizzo Che dato havea la lingua in lor passaggio,

Udimmo dire: O tu, a cu'io drizzo La voce, e che parlavi mò Lombardo, Dicendo: Issa ten'và, più non t'aizzo:

Perch'i sia giunto forse alquanto tardo, Non t'incresca restar a parlar meco; Vedi che non incresce a me, et ardo.

Se tu pur mò in questo mondo ceco Caduto se'di quella dolce terra Latina, onde mia colpa tutta reco;

Dimmi se Romagnuoli han pace ò guerra: Ch'i fui de' monti là intra Orbino E'l giogo di che Tever si disserra.

Io era in giuso ancor attento e chino, Quando'l mio Duca mi tentò di costa-Dicendo: Parla tu, questi è Latino.

Et io c'havea già pronta la riposta, Senza'ndugio a parlar incominciai: O anima, che se la giù nascosta,

Gonole Gonole

Romagna tua non è, e non fù mai Senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni; Ma palese nessuna hor ven'lasciai.

Ravenna stà, come stata è molt'anni: L'aquila da Polenta la si cova, Sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni.

La terra che fè già la lunga prova, E di Franceschi sanguinoso mucchio; Sotto le branche verdi si ritrova.

E'l mastin vecchio e'l nuovo da Verruchio, Che fecer di Montagna il mal governo, Là, dove soglion, fan de' denti succhio.

La città di Lamone e di Santerno Conduce il leoncel dal nido biando, Che muta parte da la state al verno.

E quella cu' il Savio bagna il fianco; Così com'ella siè tra'l piano e'l monte, Tra tirannia si vive e stato franco.

Hora chi se' ti prego che ne conte: Non esser duro più ch'altri sia stato, Se'l nome tuo nal mondo tegna fronte.

Poscia che'l fuoco alquanto hebbe rugghiato Al modo suo, l'acuta punta mosse Di quà, di là, e poi diè cotal fiato: S'io credesse che mia risposta fosse A persona che mai tornasse al mondo, Questa fiamma staria senza più scosse.

Ma perciò che giamai di questo fondo Non ritornò alcun, s'i odo il vero, Senza tema d'infamia ti rispondo.

I fui huom' d'arme, e poi fui cordigliero; Credendomi sì cinto fare ammenda: E certo il creder mio venia intero,

Se non fosse'l gran Prete, a cui mal prenda, Che mi rimise ne le prime colpe: E come e quare, voglio che m'intenda.

Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe Che la madre mi diè, l'opere mie Non furon leonine, ma di volpe.

Gli accorgimenti e le coperte vie 1 seppi tutte, e sì menai lor' arte, Ch'al fine de la terra il suono uscie.

Quando mi vidi giunto in quella parte Di mia ctà, dove ciascun dovrebbe Calar le vele e raccoglier le sarte,

Ciò che pria mi piaceva allhor m'increbbe, E pentuto e confesso mi rendei; Ahi mi lasso! e glovato sarebbe.

Lo principe de nuovi Farisei Havendo guerre presso a Laterano, E non con Saracin, nè con Giudei;

Che ciascun suo nimico era Cristiano. E nessun era stato a vincer Acri, Nè mercatante in terra di Soldano.

Nè sommo officio nè ordini sacri Guardò in se; nè in me quel capestro Che solea far li suoi cinti più macri:

Ma come Costantin chiese Silvestro Dentro Siratti, a guarir de la lebbre; Così mi chiese questi per maestro,

A guarir de la sua superba febbre. Domandommi consiglio; et io tacetti, Perchè le sue parole parver ebbre.

E poi mi disse: Tuo cor non sospetti, Fin hor t'assolvo, e tu m'insegna fare, Sì come Penestrino in terra getti.

Lo ciel poss'io serrare e disserrare, Come tu sai: però son due le chiavi Che'l mio antecessor non hebbe care.

Allhor mi pinser gli argomenti gravi, La've'l tacer mi fù aviso il peggio: E dissi: Padre, da che tu mi lavi Di quel peccato ove mò cader deggio, Lunga promessa con l'attender corto Ti farà trionfar ne l'alto seggio.

Francesco venne poi, com'io fui morto, Per me: ma un de' neri Cherubini Gli disse: Non portar, non mi far torto.

Venir se ne dee giù tra miei meschini, Perchè diede'l consiglio frodolente, Dal quale in quà stato gli sono a' crini:

Ch'assolver non si può chi non si pente: Nè pentere e volere insieme puossi, Per contradittion che nol consente.

O me dolente! come mi riscossi, Quando mi prese, dicendomi: Forse Tu non pensavi ch'io Loïco fossi.

A Minos mi portò; e quegli attorse Otto volte la coda al dosso duro; E poi che per gran rabbia la si morse,

Disse: Questi è de rai del foco furo: Perch'io là dove vedi son perduto; E sì vestito andando mi rancuro.

Quand'egli hebbe'l suo dir così compiuto, La fiamma dolorando si partio, Torcendo e dibattendo'l corno acuto.

 $Q_3$ 

Noi passam'oltre, et io e'l Duca mio, Sù per lo scoglio, infino in sù l'altr'arco Che cuopre'l fosso in che si paga il fio

A quei che scommettendo acquistan carco.

Il fine del Canto ventesimosettimo.



#### CANTO XXVIII.

### ARGOMENTO.

Nona valle ove sono puniti li Settarj e tutti coloro che co' suoi consigli od opinioni hanno diviso gli uomini.

Dicer del sangue e delle piaghe a pieno, Ch'i hora vidi per narrar più volte?

Ogni lingua per certo verria meno Per lo nostro sermone e per la mente, C'hanno a tanto comprender poco seno.

Se s'adunasse ancor tutta la gente Che già in sù la fortunata terra Di Puglia, fù del suo sangue dolente,

Per li Troiani e per la lunga guerra. Che dell' anella fè sì alte spoglie, Come Livio scrive, che non erra;

Con quella che sentì di colpi doglie, Per contrastare a Ruberto Guiscardo; E l'altra il cui ossame ancor s'occoglie

A Ceperan, là dove fù bugiardo Ciascur: Pugliese; e là da Tagliacozzo Ove senz'arme vinse il vecchio Alatdo;

E qual forato suo membro, e qual mozzo Mostrasse; d'agguagliar sarebbe nulla Il modo della non abolgia sozzo.

Già veggia per mezzul perdere ò lulla, Com'i vid'un, così non si pertuggia, Rotto dal mento insin dove si trulla:

Tra le gambe pendevan le minugia : La corata pareva, e'l tristo sacco Che merda fa di quel si trangugia.

Mentre che tutto in lui veder m'attacco, Guardommi, e con le man s'apperse il petto, Dicendo: Hor vedi com'i mi dilacco:

Vedi come storpiato è Macometto: Dinanz'a me sen' và piangendo Alì Fesso nel volto dal mento al ciuffetto:

E tutti gli altri che tu vedi quì, Seminator' di scandalo e di scisma Fur vivi: però son fessi cossì.

Un Diavol è qui dietro, che n'accisma Sì crudelmente al taglio della spada, Rimettendo ciascnn di questa risma,

Quand'havem volta la dolente strada: Pero che le ferite son richiuse Prima ch'altri dinanzi li rivada.

Ma tu chi se', che'n sù lo scoglio muse, Forse per indugiar d'ire a la pena. Ch'è giudicata in sù le tue accuse?

Nè morte'l giuns'ancor, nè colpa'l mena, Rispose'l mi' Maestro, a tormentarlo: Ma per dar lui esperienza piena,

A me, che morto son, convien menarlo Per lo'nferno quà giù di giro in giro: E ques'è ver cosi com'i ti parlo.

Più fur di cento che quando l'udiro S'arrestaron nel fosso a riguardarmi; Per maraviglia obliando'l martiro.

Hor dì a fra Dolcin dunque che s'armi, Tu che forse vedra'il sol di breve, S'egli non vuol quì tosto seguitarmi,

Sì di vivanda, che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noarese, Ch'altrimenti acquistar non sarà leve.

Poi che l'un piè per girsene sospese, Macometto mi disse esta parola; Indi a partirsi in terra lo ditese.

Un'altro che forat'havea la gola, E tronco'l naso infin sotto le ciglia, E non havea ma ch'un'orecchia sola;

Restato a riguardar per maraviglia Con gli altri, innanz'a gli altri aprì la canna Ch'era di fuor d'ogni parte vermiglia;

E disse: Tu cui colpa non condanna, E cui già vidi sù in terra Latina, Se troppo simiglianza non m'inganna;

Rimembriti di Pier da Medicina; Se mai torni a veder lo dolce piano Che da Vercelli a Mercabo dichina:

E fa saper a i due miglior da Fano, A messer Guido et anco ad Angiolello, Che, se l'antiveder qui non è vano,

Gittati saran fuor di lor vasello, E macerati pesso a la Catolica, Per tradimento d'un tiranno fello.

Tra l'isola di Cipri e di Maiolica Non vide mai cotal fallo Nettuno, Non da Pirati, non da gente Argolica. Quel traditor che vede pur con l'uno, E tien la terra, che tal è qui meco Vorebbe di vedere esser digiuno,

Farà venirli a parlamento seco: Poi farà si ch'al vento di Focara Non farà lor mestier voto nè preco:

Et io a lui': Dimostrami e dichiara Se vuoi ch'io porti sù di te novella, Chi è colui da la veduta amara?

Allhor pose la mano a la mascella D'un suo compagno, e la bocca gli aperse Gridando: Questi è desso, e non favella.

Questi scacciato il dubitar sommerse In Cesare, affermando: che'l fornito Sempre con danno l'attender sofferse.

O quanto mi pareva sbigottito! Con la lingua tagliata ne la strozza, Curio, ch'a dicer fù così ardito!

Et un c'havea l'una e l'altra man mozza, Levando i moncherin per l'aura fosca, Si ch'l sangue facea la faccia sozza,

Grido: Ricorderati anco del Mosca Che disse, lasso! Capo ha cosa fatta, Che fù'l mal seme de la gente Tosca.

Et io v'aggiuusi, e morte di tua schiatta: Perch'egli accumulando duol con duolo Sen' gio, come persona trista e matta:

Ma io rimasi a riguardar lo stuolo; E vidi cosa ch'i havrei paura Senza più prova di contarla solo,

Se non che conscientia m'assicura, La buona compagnia che l'huom francheggia, Sotto lo sbergo del sentirsi pura.

I vidi certo et ancor par ch'io'l veggia, Un bustò senza capo andar si come Andavan gli altri de la trista greggia.

E'1 capo tronco tenea per le chiome, Pesol con mano, a guisa di lanterna; E quei mirava noi e dicea: Ome!

Di se facea a se stesso lucerna, Et eran due in uno et uno in due: Com'esser puo, quei sà, che si governa.

Quando diritt'a piè del podte fue, Levo'l braccio alto con tutta la testa Per appressarne le parole sue,

Che fur: Hor vedi la pena molesta, Tu che spirando vai veggendo i morti: Vedi s'alcuna e grande come questa;

E perchè tu di me novella porti, Sappi ch'i son Beltram dal Bornio, quelli Che diedi al Rè Giovann'i mai conforti.

I feci'l padre e'l figlio in se ribelli: Achitofel non fè piu d'Asalone E di David, co i malvagi punzelli.

Perch'i parti cosi giunte persone,
Partito porto il mio cerebro, lasso!
Dal suo principio ch'è in questo troncone:

Cosi s'osserva in me lo contrapasso.

Il fine del Canto ventesimoottavo.



#### CANTO XXIX.

#### ARGOMENTO.

Passaggio alla decima valle, dove sono puniti i Ciarlatini, edi Falsarii.

LA molta gente e le diverse piaghe Havean le luci mie sì inebbriate, Che de lo srar a pianger eran vaghe;

Ma Virgilio mi disse: Che pur guate?
Perchè la vista tua pur si soffolge
Là giù tra l'ombre triste smozzicate?

Tu nan hai fatto sì a l'altre bolge: Pensa, se tu annoverar le credi, Che miglia ventidue la valle volge:

E già la luna è sotto i nostri piedi, Lo tempo è poco homai che ne concesso, Et altr'è da veder che tu non credi. Se tu havessi, rispos'io appresso, Atteso a la cagion perch'i guardava, Forse m'havresti ancor lo star dimesso.

Parte sen'gia, et io dietro gli andava, (Lo Duca già facendo la risposta) E soggiugnendo: Dentro a quella cava,

Dov' i tenca gli occhi sì a posta, Credo ch'un spirto del mio sangue pianga La colpa che là giù cotanto costa.

Allhor disse'l Maestro: Non si franga Lo tuo pensier da quì innanzi sovr'ello: Attendi ad altro, et ci là si rimanga;

Ch'io vidi lui a piè del ponticello Mostrarti e minacciar forte col dito, Et udil nominar Geri del bello.

Tu eri allhor sì del tutto impedito Sovra colui che già tenne Altasorte, Che non guardati in là, si su partito.

O Duca mio, la violenta morte Che non gli è vendicat'ancor, diss'io, Per alcun che de l'onta sia consorte,

Fece lui disdegnoso: onde sen'gio Senza parlarmi sì com'io stimo; Et in ciò m'ha e' fatto a se più pio.

R 2

Così parlammo insino al luogo primo Che de lo scoglio l'altra valle mostra, Se più lumi vi fosse, tutto ad imo.

Quando noi fummo in sù l'ultima chiostra Di Malebolge si ch'i suoi conversi Potean parer a la: veduta nostra;

Lamenti saettaron me diversi, Che di pietà ferrati havean gli strali: Ond'io gli orecchi con le man copersi.

Qual dolor fora, se de gli spedali Di Valdichiana, tra'l Luglio e'l Settembre, E di Sardigna e di Maremma i mali

Fossero in una fossa tutti insembre; Tal era quivi; e tal puzzo n'usciva, Qual suol'uscir de le marcite membre.

Noi discendemmo in sù l'ultima riva. Del lungo scoglio pur a man sinistra; Et allhor fù la mia vista più viva

Giù ver lo fondo, là ve la ministra De l'alto Sire infallibil giustitia Punisce i falsator che quì registra.

Non credo ch'a veder maggior tristitia Fosse in Egina il poppol tutto infermo, Quando fù l'aer sì pien di malitia Che gli animali infin al picciol vermo Cascaron tutti: e poi le genti antiche, Secondo ch'i poeti hanno per fermo,

Si ristorar di seme di formiche; Ch'era a veder per quella oscura valle Languir gli spirti per diverse biche.

Qual sovra'l ventre, e qual sovra le spalle L'un dell'altro giacea; e qual carpone Si trasmutava per lo tristo calle.

Passo passo andavam senza sermone, Guardando et ascoltando gli ammalati Che non potean levar le lor persone.

Io vidi due seder a se appoggiati, Com'a scaldar s'appoggia tegghia a tegghia, Dal capo a' piè di schianze maculati:

E non vidi giamai menare stregghia A ragazzo aspettato da Signorso, Nè da colui che mal volontier vegghia,

Come ciascun menava spesso il morso De l'unghie sovra se per la gran rabbia Del pizzicor che non ha più soccorso;

E sì trahean giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie, E d'altro pesce che più larghe l'habbia.

R 3

O tu che con le dita ti dismaglie, Cominciò'l Duca mio a un di loro, E che fai d'esse tal volta tanaglie;

Dimmi s'alcun Latino è tra costoro Che son quinc'entro, se l'unghia ti basti Eternalmente a cotesto lavoro.

Latin sem noi, che tu vedi sì guasti Quì ambedue, rispose l'un piangendo, Ma tu chi se', che di noi dimandasti?

E'l Duca disse : I son un che discendo Con questo vivo giù di balzo in balzo; E di mostrar l'Inferno a lui intendo.

Allhor si ruppe lo comun rincalzo, E tremando ciascun a me si volse Con altri che l'udiron di rimbalzo.

Lo buon Maestro a me tutto s'accolse Dicendo: Dì a lor riò che tu vuoli. Et io incominciai, poscia ch'ei volse:

Se la vostra memoria non s'imboli Nel primo mondo da l'humane menti, Ma s'ella viva sotto molti Soli;

Ditemi che voi siete e di che genti: La vostra sconcia e fastidiosa pena Di palesarvi a me non vi spaventi. I fui d'Arezzo; e Albero da Siena, Rispose l'un, mi fè merrer al fuoco: Ma quel perch'io mori quì non mi mena.

Ver'è ch'io dissi a lui, parlando a gioco, I mi saprei levar per l'acre a volo: E quei c'havca vaghezza e senno poco,

Volle ch'i gli mostrasse l'arte; e solo Perch'i nol feci Dedalo, mi fece Arder a tal che l'havea per figliuolo.

Ma nell'ultima bolgia de le diece Me per l'alchimia che nel mondo usai Dannò Minos a cui fallir non lece.

Et io dissa'l Poeta: Hor fu giamai Gente si vana, come la Senese? Certo non la Francesca si d'assai.

Onde l'altro lebbroso che m'intese Rispose al detto mio: Tranne lo Stricca Che seppe far le temperate spese;

E Niccolo che la cosruma ricca Del garofano prima discoperse, Nell'horto dove tal seme s'apicca;

E tranne la brigata in che disperse Caccia d'Asciam la vigna e la gran fronda; E l'Abbagliato il suo senno proferse.

Ma perchè sappi chi si ti seconda Contra Senesi, aguzza ver me l'occhio, Si che la faccia mia ben'ti risponda:

Si vedrai ch'i son l'ombra di Capocchio, Che falsai li metalli con alchimia: E ten' dee ricordar, se ben t'adocchio,

Com' i fui di natura buona scimia.

Il fine del Canto ventesimonono.



#### CANTO XXX.

#### ARGOMENTO.

Il seguito della decima valle. Il Poeta prende di mira tre sorte di Falsarii: que' che hanno mentito la loro persona, indi li Monetari falsi, ed i testimoni spergiuri.

Per Semele contra'l sangue tebano, Come mostrò una et altra fiata;

Atamente divenne tanto insano, Che veggendo la moglie co' due figli Venir carcata da ciascuna mano,

Gridò: Tendiam le reti, sì ch'io pigli La leonessa e' leoncini al varco; E poi distese i dispietati artigli,

Prendendo l'un c'havea nome Learco; E rotollo e percosselo ad un sasso; E quella s'annegò con l'altro carco.

E quando la fortuna volse in basso L'altezza de' Troian, che tutto ardiva,' Sì che'nsieme col regno il Rè fù casso:

Hecuba trista, misera e cattiva, Poscia che vide Polissena morta, E del suo Polidoro in sù la riva

Del mar si fù la dolorosa accorta; Forsennata latrò sì come cane: Tanto dolor le fè la mente torta.

Ma nè di Tebe furie, nè Troiane, Si veder mai in alcun tanto crude, Non punger bestie, non che membra humane;

Quant'io vidi du'ombre smorte e nude, Che mordendo correvan di quel modo Che'l porco, quando del porcil si schiude.

L'una giunse a Capocchio, et in s'ù'l nodo Del collo l'assannò sì che tirando Grattar gli fece il ventre al fondo sodo.

E l'Aretin che rimase tremando, Mi disse: Quel folletro è Gianni Schicchi; E và rabbioso altrui così conciando.

O, diss'io lui, se l'altro non ti ficchi Li denti a dosso; non ti sia fatica A dir chi è, pria che di quì si spicchi. Et egli a me : Quell'è l'anima antica Di Mirrha scelerata, che divenne Al padre fuor del dzitt'amore amica.

Questa a peccar con esso così venne Falsificando se in altrui forma; Come l'altro che'n là sen'ya sostenne,

Per guadagnar la donna de la totma, Falsificar in se Buoso Donati Testando e dando al testamento norma.

E poi ch'i due rabbiori fur passati, Sovra cu'io havea l'occhio tenuto, Rivolsilo a guardar gli altri mal nati.

I vidi un fatto a guisa di leuto; Pur ch'egli havess' havuta l'anguinaia Tronca dal lato che l huomo ha forcuto.

La grave idropisi che sì dispaia Le membra, con l'humor che mal converte, Che'l viso non risponde a la ventraia;

Faceva lui tener le labbra aperta,
Come l'ethico fà, che per la sete
L'un versoo'l mento e l'alrro in sù inverte.

O voi che senza alcuna pena sete (E non so io perchè) nel mondo gramo, Diss'egli a noi, gardate e attendete

A la miseria del maestro Adamo: I hebbi vivo assai di quel ch'i volli; Et hora lasso un gocciol d'acqua bramo.

Li ruscelletti che de' verdi colli Del Casentin discendon giuso in Arno, Facendo i lor canali freddi e molli,

Sempre mi stanno innanzi, e non indarno: Che l'imagine lor via più m'asciuga Che'l male ond'i nel volto mi discarno.

La rigida giustitia che mi fruga, Tragge cagion del loco ov'i peccai, A metter più gli miei sospiri in fuga.

Ivi è Romena là dov'io falsai La lega suggellata del Battista; Perch'io Il corpo suso arso lasciai.

Ma s'io vedesse qui l'anima traista Di Guido, ò d'Alessandro, ò di lor frate, Per fonte Branda non darei la vista!

Dentro c'è l'una già, se l'arrabiate Ombre che vanno intorno, dicon vero: Ma che mi val? c'ho le membta legate.

S'i fosse pur di tanto ancor leggero, Ch'i potess'in cent'anni andar un'oncia; I sarei messo già per lo sentero,

Cercando

Cercando lui tra questa gente sconcia, Con tutto ch'ella volge undici miglia, E più d'un mezzo di traverso non ci ha,

I son per lor tra sì fatta famiglia: Ei m'indusser a battere i fiorini C'havevan tre carati di mondiglia.

Et io a lui: Chi son li due tapini Che fuman, come man bagnata il verno, Giacendo stretti a tuoi destri confini?

Quì li trovai, e poi volta non dierno, Rispose, quando piovvi in questo greppo: E non credo che dieno in sempiterno.

L'un'è la falsa ch'accusò Giuseppo: Laltr'è il falso Sinon, Creco, da Troia: Per febbre acuta gittan tanto leppo.

E l'un di lor che si recò a noia Forse d'esser nomato sì oscuro; Col pugno li percosse l'epa croia:

Quella sonò, come foss'un tamburo. E mastro Adamo li percosse'l volto Col braccio suo che non parve men duro;

Dicendo a lui: ancor che mi sia tolto Lo muover, per le membra che son gravi: Ho io il braccio a tal mestier disciolto.

Ond'ei rispose: Quando tu andavi Al fuoco, non l'havei tu così presto: Ma sì e più l'havei quando conniavi.

E l'hidropico: Tu di ver di questo: Ma tu non fosti sì ver testimonio, Là ve del ver fosti a Troia richiesto.

S'i dissi'l falso, e tu falsasti'l conio, Disse Sinon: e son quì per un fallo, E tu per più ch'alcun'altro Demonio.

Ricorditi; spergiuro, del cavallo, Rispose quei c'havea infiata l'epa; E siati reo che tutto'l mondo sallo.

A te sia rea la sete onde ti crepa, Disse'l Greco, la lingua, e l'acqua marcia Che'l ventre innanzi gli occhi sì t'assepa.

Allhora'l monetier: cosi si squarcia La bocca tua per tuo mal, come sole: Che s'i ho sete, & humor mi rinfarcia;

Tu hai l'arsura e'l capo che ti doie; E per leccar lo specchio di Narcisso, Non vorresti a'nvitar molte parole.

Ad ascoltarli er'io tutto fisso, Quando'l maestro mi disse: Hor pur mira Che per poco è che teco non mi risso.

Quand'io'l senti a me parlar con ira, Volsimi verso lui con tal vergogna, Ch'ancor per la memoria mi si gita.

E qual è quei che suo dannaggio sogna, Che sognando disidera sognare; Si che quel ch'è, come non fosse: agogna:

Tal mi fec'io, non potendo parlare; Che disiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e no'l mi credea fare.

Maggior disetto men vergogna lava, Disse'l Maestro, che'l tuo non è stato; Però d'ogni tristitia ti disgrava:

E fa ragion ch'i ti sia sempre a lato; Se più avien che fortuna t'accoglia, Ove sian genti in simigliante piato:

Che voler ciò udir è bassa voglia.

Il fine del Canto trentesimo.



# CANTO XXXI.

#### ARGOMENTO.

Nono circolo dell' Inferno diviso in quattro gironi, dove sono puniti tutti i Traditori. I Giganti circondano questo nono circolo.

NA medesma lingua pria mi morse, Sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, E poi la medicina mi riporse:

Così od'io che soleva la lancia D'Achille e del suo padre, esser cagione Prima di trista e poi di buona mancia.

Noi demmo'l dosso al misero vallone Sù per la ripa che'l cinge d'intorno, Attraversando senz'alcun sermone.

Quivi era men che notte e men che giorno; Sì che'l viso m'andava innanzi poco; Ma io senti sonar un'alto corno. Tanto, c'havrebbe ogni tuon fatto fioco; Che contra se la sua via seguitando, Dirizzò gli occhi miei tutti ad un loco.

Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdè la santa gesta, Non sonò sì terribilmente Orlando.

Poco portai in là alta la testa, Che mi parve veder molt'alte torri: Ond'i, Maestro, dì che terra è questa?

Et egli a me : Però che tu trascorri Per le tenebre troppo dalla lungi, Avien che poi nel maginare aborri.

Tu vedra' ben, se tu là ti congiungi, Quando'l senso s'inganna di lontano: Però alquanto più te stesso pungi.

Poi caramente mi prese per mano, E disse: Pria che noi siam più avanti, Acciò che'l fatto men ti paia strano,

Sappi che non son torri, ma giganti; E son nel pozzo intorno dalla ripa Da l'umbilico in giuso tutti quanti.

Come quando la nebbia si dissipa, Lo sguardo a pocía poco raffigura Ciò che cela'l vapor che l'aere stipa;

S3

### 210 INFERNO. CANTO XXXI.

Così forando l'aura grossa e scura Più e più appressando inver la sponda, Fuggeami error e giugneami paura:

Però che come in sù la cerchia tonda Montereggion di torri si corona; Così la proda che'l pozzo circonda

Torreggiavan di mezza la persona Gli horribili giganti, cui minaccia Giove del cielo ancora quando tona:

Et io scorgeva già d'alcun la faccia, Le spalle, e'l petto, e del ventre gran parte, E per le coste giù ambo le braccia.

Natura certo, quando lasciò l'arte Di sì fatti animali, assai fè bene, Per torre tali essecutori a Marte:

E s'ella d'elefanti e di balene Non si pente, chi guarda sotilmente Più giusta e più discreta la ne tene.

Che dove l'argomento della mente S'aggiunge al mal volere et alla possa, Nessun riparo vi può far la gente.

La faccia sua mi parea lunga e grossa, Come la pina di San Pietro a Roma; Et a sua proportione eran l'altr'ossa: Sì che la ripa che era perizoma Dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto Di sopra, che di giunger alla chioma

Tre Frison s'haverian dato mal vanto: Però ch'i ne vedea trenta gran palmi Dal luogo in giù, dov'huomo affibbia'l manto.

Raphel mai amech zabi almi, Cominciò a gridar la fiera bocca Cui non si convenian più dolci Salmi.

E'l Duca mio ver lui: Anima sciocca, Tienti col corno, e con quel ti disfoga, Quand'ira ò altra passion ti tocca.

Cercat'al collo, e troverai la soga Che'l tien legato, o anima confusa; E vedi lui, che'l gran petto ti toga.

Poi diss'a me: Egli stesso s'accusa: Questi è Nembrotto, per lo cui mal voto Pur un linguaggio nel mondo non s'usa.

Lasciamlo stare, e non parliamo a voto; Che così è a lui ciascun linguaggio, Come'l suo ad altrui, ch'a nullo è noto.

Facemmo adunque più lungo viaggio Volti a sinistra; et al trar d'un balestto Trovammo l'altro assai più fiero e maggio.

#### 212 INFERNO. CANTO XXXI.

A cinger lui, qual che fosse il maestro, Non sò io dir: ma ei tenea succinto Dinanzi l'altro, e dietro'l braccio destro,

D'una catena che'l teneva avinto
Dal collo in giù; sì che'n sù lo scoperto
Si ravolgeva infin'al giro quinto.

Questo superbo voll'esser esperto
Di sua potenza contra'l sommo Giove,
Disse'l mio Duca, ond'egli ha cotal merto:

Fialte ha nome, e fece le gran pro ve, Quando i giganti fer paura a i Dei; Le braccia ch'ei menò, giamai non move.

Et io a lui : s'esser puote, i vorrei Che de lo smisurato Briareo Esperientia havesser gli occhi miei.

Ond'ei rispose: tu vedrai Anteo Presso di quì, che parla et è disciolto; Che ne porrà nel fondo d'ogni reo.

Quel che tu vuoi veder, più là è molto, Et è legato e fatto come questo, Salvo che più feroce par nel volto.

Non sù tremuoto già tanto rubesto, Che scotess'una torre così sorte, Come Fialte a scuotersi sù presto. Allhor temetti più che mai la morte; E non v'era mestier più che la dotta, S'i non havesse viste le ritorte.

Noi procedemmo più avanti all'hotta; E venimmo ad Anteo che ben cinqu'alle Senza la testa uscia fuor de la grotta.

O tu che nella fortunata valle Che fece Scipion di gloria hereda, Quand'Annibal co i suoi diede le spalle,

Recasti già mille leon per preda, E che se fossi stato a l'alta guerra De' tuoi fratelli, ancor par ch'e'si creda

C'havrebber vinto i figli de la terra, Mettine giuso ( e non ten'venga schifo ) Dove Cocito la freddura serra.

Non ci far ire a Titio nè a Tifo: Questi può dar di quel che quì si brama: Però ti china e non torcer lo grifo.

Ancor ti può nel mondo render fama: Ch'ei vive e lunga vita ancor aspetta, S'innanzi tempo gratia a se nol chiama.

Così disse'l maestro; e quegli in fretta Le man distese, e presse il Duca mio Ond'Hercole senti già grande sretta.

## 214 INFERNO. CANTO XXXI.

Virgilio quando prender si sentio, Diss'a me: Fatti'n quà sì ch'i ti prenda: Poi fece sì ch'un fascio er'egli et io.

Qual pare a riguardar la Carisenda Sotto'l chinato, quand'un nuvol vada. Sovr'essa, sì che della incontro penda;

Tal parve Anteo a me che stava a bada Di vederlo chinare; e fù talhora Ch'i havreì volut'ir per altra strada.

Ma lievemente al fondo che divora Lucifero con Giuda, ci posò: Nè sì chinato lì fece dimora;

E com'albero in nave si levò.

Il fine del Canto trentesimoprimo.



# CANTO XXXII.

#### ARGOMENTO.

Primo girone detto di Caino, ove sono puniti li Parricide e Traditori de' parenti. Passagio al secondo giro detto d'Antenore, ove si trovano i Ribelli alla patria.

S'I havesse le rime et aspre e chiocce, Come si converebbe al tristo buco Sovra'l qual pontan tutte l'altre rocce;

I premerei di mio eoncetto il suco Pià pienamente; ma persh'i non l'habbo, Non senza tema a dicer mi conduco:

Che non è impresa da pigliar a gabbo Descriver fondo a tutto l'universo; Nè da lingua che chiami mamma ò babbo.

Ma quelle donne aiutino'l mio verso, Ch'aiutar Anfion a chiuder Tebe; Sì che dal fatto il dir non sia diverso.

### 216 INFERNO. CANTO XXXII.

O sovra tutte mal creata plebe, Che stai nel loco onde parlare è duro; Me' foste state quì pecore ò zebe!

Come noi fummo giù nel pozzo scuro Sotto i piè del gigante assai più bassi, Et io guardav' ancor all'alto muro;

Dicez udimi: Guarda come passi, Và sì che tu non calchi con le piante Le teste de' fratei miseri lassi.

Perch'i mi volsi, e vidimi davante Di sotto i piedi un lago che per gelo Havea di vetro, e non d'acqua sembiante.

Non fece al corso suo sì grosso velo Di verno la Danoia in Austericch, Nè'l Tanai, là sotto'l freddo cielo,

Com'era quivi; che se Tabernicch Vi fosse sù caduto, e Piertapana, Non havria pur da lorlo fatto cricch.

E com'a gracidar si sta la rana Col muso fuor de l'acqua, quando sogna Di spigolar sovente la villana;

Livide'nfin là dov' appar vergogna Eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia', Mettendo i denti in nota di cicogna.

Ognuna

Ognuna in giù tenea volta la faccia:

Da bocca il freddo, e da gli occhi'l cor tristo,

Tra lor testimonianza si procaccia;

Quand'io hebbi d'intorno alquanto visto, Volsimi a' piedi e vidi due sì stretti, Che'l pel del capo haveano insieme misto.

Ditemi voi che sì stringete i petti, Diss'io, chi-siete? e quei piegar li colli, E poi c'hebber-il visi à me eretti,

Gli occhi lor ch'eran pria pur dentro molli, Gocciar sù per le labra; e'l gielo strinse Le lagrime tra essi, e riserolli.

Corclegno legno spranga mai non cinse Forte cosi; ond'ei, come due becchi, Cozzaro'insieme, tant'ira gli vinse.

Et un c'havea perduti ambe gli orecchi Per la freddura, pur col viso in giue, Disse: Perchè cotanto in noi ti specchi?

Se vuoi saper chi son cotesti due, La valle onde Bisentio si dechina, Del padre loro Alberto e di lor fue.

D'un corpo usciro, e tutta la Caina Potrai cercare, e non troverai ombra Degna più d'esser fitta in gelatina:

T

### 218 INFERNO. CANTO XXXII.

Non quella a cui fù rotto il petto e l'ombra Con ess'un colpo per la man d'Artù; Non Focaccia; non questi che m'ingombra

Col capo, si ch'i non veggi'oltre più, E fù nomato Sassol Mascaroni; Se Tosco se', ben sai homai chi fù.

E perchè non mi metti in più sermoni, Sappi ch'ì fu'il Camiscion de' Pazzi, Et aspetto Carlin che mi scagioni.

Poscia vid'io mille visi cagnazzi

Fatti per fredo; onde mi vien riprezzo,

E verrà sempre de' gelati guazzi.

E mentre ch'andavamo in ver lo mezzo Alqual ogni gravezza si rauna, Et io tremava nell'eterno rezzo.

Se voler fù, ò desino, ò fortuna, Non sò; ma passegiando per le teste Forte percossi'l piè nel viso ad una.

Piangendo mi sgridò: Perchè mi peste?
Se tu non vien a crescer la vendetta
Di Monteaperti; perchè mi moleste?

Et io: Maestro mio, hor quì m'aspetta, Sì ch'io esca d'un dubbio per costui: Poi mi farai quatunque vorrai fretta. Lo Duca stette; et io dissi a colui Che bestemmiava duramente ancora; Qual se' tu che così rampogni altrui?

Hor tu chi se', che vai per l'Antenora Percotando, rispose, altrui le gote, Sì che se vivo fossi troppo fora?

Vivo son io, e caro esser ti puote, Fù mia risposta, se dimandi fama, Ch'i metta'l nome tuo tra l'altre note.

Et egli a me: Del contrario ho io brama; Levati quinci, e non mi dar più lagna: Che mal sai lusingar per questa lama.

Allhor lo presi per la cuticagna, E dissi: E converrà che tu ti nomi, O che capel qui sù non ti rimagna.

Ond'egli a me: Perchè tu mi dischiomi, Non ti dirò chi sia, nè mostrerolti, Se mille fiate sul capo mi tomi.

I havea già i capelli in mano avolti, E tratti gli n'havea più d'una ciocca, Latrando lui con gli occhi in giù raccolti.

Quand'un'altro gridò: Che hai tu Bocca? Non ti basta sonar con le mascelle, Se tu non latri? qual diavol ti tocca?

T 2

# 220 INFERNO. CANTO XXXII.

Homai, diss'io, non vo' che tu favelle, Malvaggio traditor, ch'alla tu'onta I porterò di te vere novelle.

Va via, rispose, e ciò che tu vuoi, conta: Ma non tacer, se tu di quà entr'eschi, Di quel c'hebbe hor così la lingua pronta:

Ei piange quì l'argento de' Franceschi; I vidi, potrài dir, quel da Duera Là dove i peccatori stanno freschi.

Se fossi dimandato, altri chi v'era; Tu hai dal lato quel di Beccaria Di cui segò Fiorenza la gorgera.

Gianni del Soldanier credo che sia Più là con Ganellone, e Tribaldello Ch'aprì Faenza quando si dormia.

Noi eravam partiti già da ollo, Ch'i vidi due ghiacciati in una buca Si che l'un capo a l'altro era cappello:

E come'l pan per fame si manduca, Cosi'l sovran li denti a l'altro pose, Là' ve'l cervel s'aggiunge con la nuca.

Non altrimenti Tideo si rose Le tempie a Menalippo per disdegno; Che quei faceva'l techio e l'altre cose.

#### INFERNO. CANTO XXXII.

O tu che mostri per si bestial segno Odio sovra colui che tu ti mangi, Dimm'il perchè, diss'io, per tal convegno:

Che se tu aragion di lui ti piangi, Sappiendo chi voi siete e la sua pecca, Nel mondo suso ancor io te ne cangi;

Se quella con ch'i parlo non si secca.

Il fine del Canto trentesimosecondo.



# CANTO XXXIII.

#### ARGOMENTO.

Caso d'Ugolino. Passaggio al terzo giro detto di Tolomeo, ove sono puniti quelli c'han -Tradito i Beneffatori.

Quel peccator, forbendola a' capelli Del capo ch'egli havea di retro guasto.

Poi commenciò: Tu vuoi ch'i rinovelli Disperato dolor ch'el cor mi preme, Già pur pensando pria ch'i ne favelli.

Ma se le mie parole esser den seme Che frutti infamia al traditor ch'i rodo, Parlare e lagrimar vedrai inseme. I non sò chi tu sie, nè per che modo Venuto se' quà giù: ma Fiorentino Mi sembri veramente quand'i t'odo.

Tu dei saper ch'i fu'l Conte Ugolino, E questi l'Arcivescovo Ruggieri: Hor ti dirò perch'i son tal vicino;

Che per l'effetto de' suoi ma' pensieri Fidandomi di lui, io fosse preso E poscia morto, dir non è mestieri.

Però quel che non puoi havere inteso, Cioè come la morte mia fù cruda, Udirai, e saprai se m'ha offeso.

Breve pertugio dentro da la muda, Laqual per me ha'l titol de la fame E'n che convien ancor ch'altrui si chiuda,

M'havea mostrato per lo suo forame Più lumi già, quand'ì feci'l mal sonno Che del futuro mi squarciò il velame.

Questi pareva a me maestro e donno, Caceiando'l lupo e' lupicini al monte Per cui i Pisan veder Luca non ponno.

## 124 INFERNO. CANTO XXXIII.

Con cagne magre, studiose e conte, Guaslandi con Sismondi e con Lanfranchi S'hayea messi dinanzi da la fronte.

In picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e' figli, e con l'acute scane Mi parea lor veder fender li fianchi.

Quando fui desto innanzi la dimane, Pianger sentì fra'l sonno i mici figliuoli Ch'eran con meco, e dimandar del pane.

Ben se' crudel, se tu già non ti duoli Pensando ciò che'l mio cuor s'annuntiava! E se non piangi, di che pianger suoli?

Già eran desti e l'hora s'appressava, Che'l cibo ne soleva esser addotto; E per suo sogno ciascun dubitava;

Et io sento chiavar l'uscio di sotto All'horribile torre: ond'io guardai Nel viso a mici figliuol senza far motto.

I non piangeva, sì dentro impetrai: Piangevan elli; et Anselmuccio mio Disse: Tu guardi sì, Padre, che hai?

125

Però non lagrimai nè rispos'iq Tutto quel giorno, nè la notte appresso, Infin che l'altro Sol nel mondo uscio.

Com'un poco di raggio si fù messo Nel doloroso carcere, et io scorsi Per quatro visi il mio aspetto stesso;

Ambe le mani per dolor mi morsi : E quei pensando ch'i'l fessi per voglia Di manicar, di subitò levorsi

E disser: Padre, assai ci fia men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne vestiti Queste misere carni, e tu le spoglia.

Quetami allhor, per non farli più tristi; Quel dì e l'altro stemmo tutti muti: Ahi dura terra perchè non t'apristi?

Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi Dicendo: Padre mio, che non m'aiuti?

Quivi morì: e come tu mi vedi, Vid'io cascar li tre ad un ad uno, Tral quinto di e'l sesto: ond'i mi diedi Lo pianto stesso li pianger non lascia; E'l duol che truova'n sù gli occhi rintoppo, Si volve innentro a far crescer l'ambascia:

Che le lagrime prime fanno groppo, E si come visiere di cristallo Riempion sotto'l ciglio tutto'l coppo.

Et avegna che si come d'un callo Per la freddura ciascun sentimento Cessat'havesse del mio viso stallo:

Già mi parea sentir alquanto vento; Perch'i: Maestro mio, questo chi move? Non è quà giuso ogni vapore spento?

Ond'egli a me: Avaccio sarai dove Di ciò ti farà l'occhio la risposta, Veggendo la caggion che'l fiato piove.

Et un de tristi della fredda crosta Gridò a noi: O anime crudeli Tanto, che data v'è l'ultima posta,

Levatemi dal viso i duri veli, Si ch'i sfoghi'l dolor che'l cor m'impregna, Un poco pria che'l pianto si raggieli.

## 228 INFERNO. CANTO XXXIII.

Perchi'o a lui: Se voi ch'i ti sovegna, Dimmi che se', e s'i non ti disbrigo, Al fondo de la ghiaccia ir mi convegna.

Rispos'adunque: Io son frat' Alberigo, I son quel da le frutta del mal'horto, Che qui riprendo dattero per figo.

O, dissi, lui, hor se' tu ancor morto? Et egli a me: Come'l mio corpo stea Nel mondo sù, nulla scienza porto;

Cotal vantaggio ha questa Tolomea, Che spesse volte l'anima ci cade Innanzi ch'Atropos mossa le dea.

E perchè tu più volontier mi rade L'envetriate lagrime dal volto, Sappi che tosto che l'anima trade,

Come fec'io, il corpo suo gli è tolto Da un Demonio che poscia il governa, Mentre che'l t mpo suo tutto sia volto.

Ella ruina in si fatta cisterna:

E forse par ancor lorpo suso

Dell'ombra che di quà dietro mi verna;

Tu'l

Tu'l dei saper, se tu vien pur mò giuso. Egli è ser Branca d'Oria; e son più anni Poscia passati ch'ei fù si rinchiuso.

I credo, dissio lui, che tu m'inganni; Che Brancha d'Oria non mori i unquanche; E mangia, e bee, e dorme, e veste panni.

Nel fosso sù, diss'ei, di Malebranche, Là dove bolle la tenace pece, Non era giunto ancora Michel Zanche,

Che questi lasciò'l Diavolo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossimano Che'l tradimento insieme con lui fece.

Ma distendi horamai in quà la mano, Aprimi gli occhi; et io non glie l'apersi; E cortesia fu lui esser villano.

Ahi Genovesi! huomini diversi D'ogni costume, e pien d'ogni magagna, Perchè non siète voi del mondo spersi!

Che col peggiore spirto di Romagna. Trovai un tal di voi che per sua opra. In anima in Cocito già si bagna;

Et in corpo par vivo ancor di sopra.

Il fine del Canto trentesimoterzo:





## CANTO XXXIV.

# ARGOMENTO.

Quarto ed ultimo girone, detto di Giuda, ove Lucifero rubelle a Dio, stà circondato di Traditori de' proprij Benefatori. Sortita dall'Inferno.

Verso di noi: però dinanzi mira, Disse'l Maestro mio, se tu'l dicerni.

Come quand'una grossa nebbia spira, O quando l'hemisperio nostro annotta, Par da lungi un molin che'l vento gira;

Veder mi parve un tal dificio allhota: Poi per lo vento mi ristrinsi retro Al Duca mio, che non y'er' altra grotta.

Già era (e con paura il metto in metro)
Là dove l'ombre tutte eran coverte;
E trasparean, come festuca in vetro.

Altre son' a giacer, altre stann'erte, Quella col capo, e quella con le piante, Altra com'arco il volto a' piedi inverte.

Quando noi fummo fatti tanto avante, Ch'al mio Maestro piacque di mostrarmi La creatura c'hebbe il bel sembiante;

Dinanzi mi si tolse; e fè restarmi : Ecco Dite, dicendo, et ecco il loco. Ove convien che di fortezza t'armi.

Com'i divenni allhor gelato e fiocco, Nol dimandar, Lettor, ch'i non lo scrivo, Però ch'ogni parlar sarebbe poco.

Io non mori e non rimasi vivo: Pensa horamai per te, s'hai fior d'indegno, Qual'io divenni d'unno e d'altro privo.

Lo'mperador del doloroso regno Da mezzo'l petto uscia fuor de la ghiaccia, E più con un gigante i mi convegno,

Che i giganti non fan con le sue braccia: Vedi hoggimai quant'esser dee quel tutto Ch'a così fatta parte si confaccia.

S'ei fù si bel com'egli è hota brutto, E contra'l suo fattore alzò le ciglia, Ben dee da lui proceder ogni lutto.

V z

Quell'anima là sù c'ha si gran pena, Disse'l Maestro, è Giuda Scariotto, Ch'el capo ha dentro e fuor le gambe mena.

De gli altri due c'hanno'l capo di sotto, Quei che pende dal nero cesso è Bruto: Vedi come si storce e non sa motto:

E l'altr'è Cassio che par si membruto. Ma la notte risurge, e horamai E da partir, che tutto havem veduto.

Com'a lui piacque, il collo gli avinghiai: Et ci prese di tempo e luogo poste; E quando l'ale furo aperte assai,

Appigliò se a le vellute coste: Di vello in vello giù discese poscia Tra'l folto pelo e le gelate croste.

Quando noi fummo là dove la coscia Si volge a punto in sù'l grosso de l'anche; Lo Duca con fatica e con angoscia

Volse la testa, ov'egli havea le zanche; Et aggrapossi al pel, com'huom che sale; Si che'n Inferno i credea tornar anche.

Attienti ben, che per cotali scale, Disse'l Maestro, ansando com'huom lasso, Conviensi dipartir da tanto male.

V 3

# 234 INFERNO. CANTO XXXIV.

Poi usci fuor per lo foro d'un sasso; E pose me in sù l'orlo a sedere: Appresso porse a me l'accorto passo.

I levai gli occhi e credetti vedere Lucifero com'i l'havea lasciato, E vidili le gambe in su tenere.

E s'io divenni allhora travagliato, La gente grossa il pensi, che non vede Qual era il punto ch'i havea passato.

Levati sù, disse'l Maestro, in piede: La via è lunga, e'l camin è malvagio; E già il Sole a mezza terza riede.

Non era caminata di palagio, La'v'eravam, ma naturel burella C'havea mal suolo e di lume disagio.

Prima ch'io de l'abisso mi divella, Maestro mio, diss'io, quando fui dritto, A trarmi d'erro un poco mi favella.

Ov'è la ghiaccia? e questi com'è fitto Sì sottosopra? e come'nsì poc'hora Da sera a mane ha fatto'l Sol tragitto?

Et egli a me: Tu imagini ancora D'esser di là dal centro, ov'i mi presi Al pel del vermo reo ch'el mondo fora. Di la fosti cotanto quant'io scesi: Quando mi volsi, tu passati'l punto Alqual si traggon d'ogni parte i pesi:

E se' hor sotto l'hemisperio giunto, Che è opposto a quel che la gran secca Coperchia, e sotto'l cui colmo consunto

Fù l'huom che nacque e visse senza pecca. Tu hai i piedi in sù picciola spera Che l'altra faccia fa de la Giudecca.

Qui è da man, quando di là è sera: E questi che nè fè scala col pelo, Firt'è ancora si come prim'era.

Da questa parte cadde giù dal cielo: E la terra che pria di quà si sporse, Per paura di lui fè del mar velo;

E venne a l'hemisperio nostro, e forse Per fuggir lui, lasciò quì il luogo voto Quella ch'appar di là, e sù ricorse.

Luogo è la giù da Belzebù rimoto Tanto quanto la tomba si distende; Che non per vista, ma per suono è noto

D'un ruscelletto che quivi discende Per la buca d'un sasso ch'egli ha roso Col corso ch'egli avolge, e poco pende.

# 56 INFERNO. CANTO XXXIV.

Lo Duca et io per quel camino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: E senza cura haver d'alcun riposo Salimmo su, ei primo et io secondo,

Salimmo su, ei primo et io secondo, Tanto ch'i vidi de le cose belle Che porta'l ciel per un pertugio tondo:

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Il fine del trentesimoquarto ed ultimo Canto.



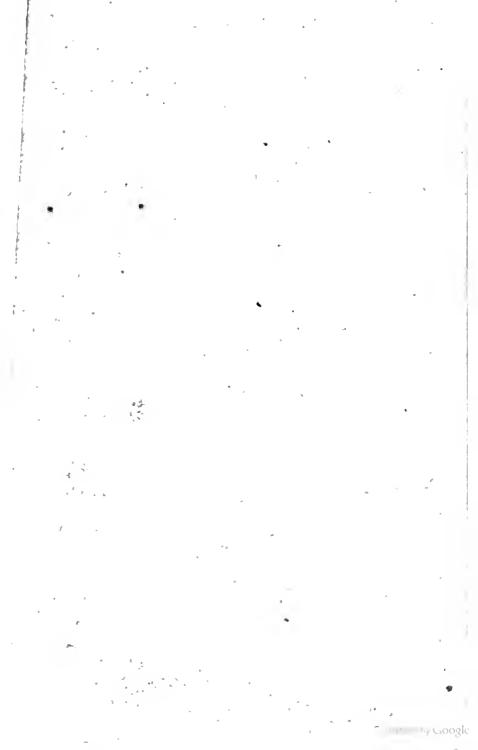

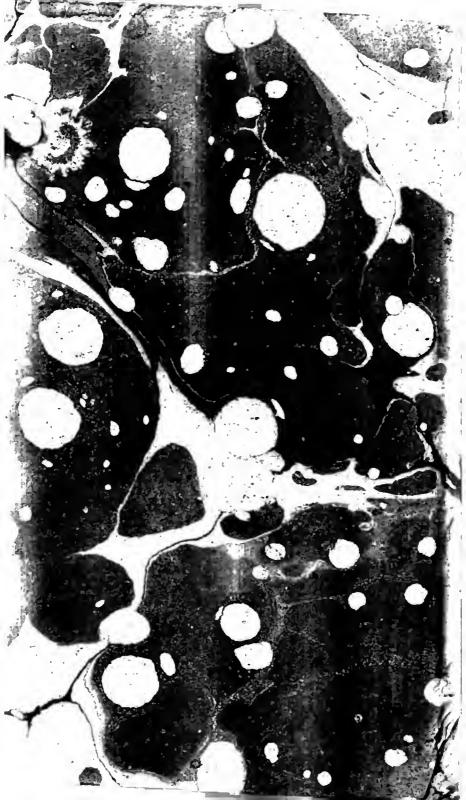



